





47/539.









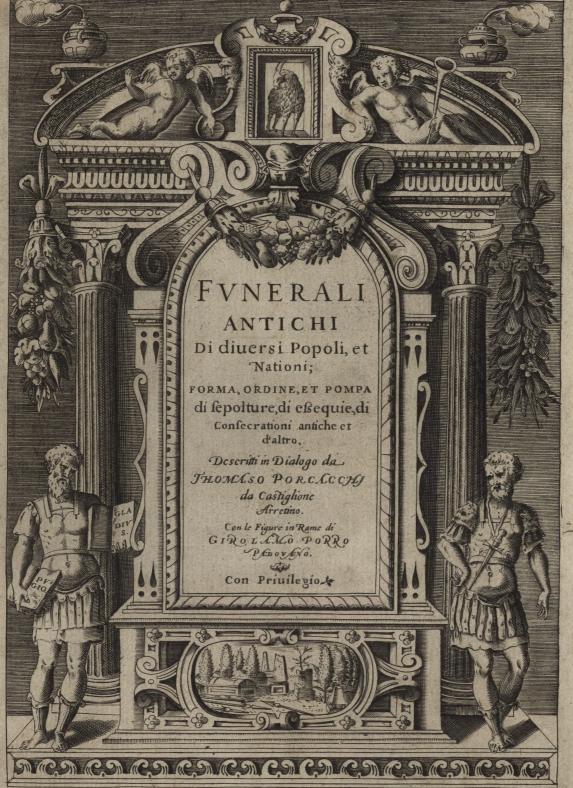

IN VENETIA CO D LXXIV.



#### AL MAGNANIMO ET VIRTVOSO S. OTTAVIANO MANINI

THOMASO PORCACCHI.



ANNOSI per l'historie molte particolari usanze osseruando spesse reol te, Magnanimo S. OTTAVIANO, le quali raccolte da chi suole esser curioso, es messe instieme in diverse occasioni, et) tempi; si trova l'huomo hauer come d'improuiso fatto un giusto volume intorno a quel sogget-

to: es si dispone, o per preghiere d'amici, o perche speri recare al mondo qualche lettion non inutile; a lasciarlo poi vscir sotto la commune censura di chi legge. In questo modo raccolsi io gia due libri di Essempi simili d'historie: de' quali mi trouo hauer on'altro li bro in apparecchio: & dopo essi ho dato alla stampa anchora alcune altre cosette, da me in cosi fatta maniera osseruate, & raccolte. Ne solamente da libri dell'historie, nelle que li consumo tutto il mio studio; ma anchora da gli scritti de gli amici, da diuerse lettere, relationi, diarij informationi varie, fatte ad altrui instantia, & per altrui richiesta; bo tolto molte cose, che molto m'hanno giouato, & gran lume hauranno apportato, & credo che apporteranno a chilha vedute, o a chi sarà per vederle: ilche massimamente appa risce nell' Annotationi, da me fatte sopra l'historia dell'eccellentis. M. Francesco Guicciardmo: nelle quali si ueggono rappresentati i nomi di molte persone, che per altri rispes ti banno scritto lettere, informationi, & cose tali: con gli scritti delle quali, & con numero grande d'historici antichi & moderni ho confrontato quella historia. In questo modo ho raccolto con lunghezza di tempo et di studio molti costumi di diuersi popoli antichi intorno al sepelire i corpi morti: di che fatto far molte figure in rame da M. Girolamo Porro Padouano, che nell'intaglio, & nell'eccellenza dell'ingegno in questa professione non ha molti pari, & mandatele affinche curiosamete, come inuentioni diletteuoli et nuoue, da lui fossero vedute, ad Aizano al S. Conte Cesare Loccatello mio amico di molti an ni, o gentil'huomo di vera virtu, o di cortese bontà; egli, che molto è versato nell'hi storie; ne formò il presente ragionamento co'l valoroso S. Conte Vespessiano Cuouo suocero suo: di che venutami notitia, es fattone paragone con l'osseruationi mie; m'ha par so conueneuole darne copia a' curiosi co'l mezo delle stampe, & farne particolar dono a V. S. il che non pur sarà testimonio della mia molta osseruanza verso lei, ma anchora de bito all'amor che mi porta. Aggiugnerei, come è solito farsi nelle dedicationi, molte lodi di U. S. se in questo Dialogo non ne fosse a pieno stato trattato da quei due Signori, che ci ragionano: i quali hanno buona cognition del suo molto ualore. A me basta dire, ch'el la è Cauallier da tutte le parti ornato di virtu: & però tacendo il rimanente per non conoscermi atto a tanta impresa; accetterò per gran sauore, che si come co altri mez i V. S. ha dato molti segni d'amarmi cordialmente, cosi co l'accettar questa mia piccola fatica be nignamente; me ne dia un'altro grandissimo: & a lei, & al gentilissimo S. Giouanni Ghe rardeo molto mi raccomado. Il di dopo l'Ascensione a XXI. di Maygio 1574. Di Vinetia.

#### TAVOLA DELLE COSE NOTABILI,

#### CHE SON COMPRESE NEL LIBRO DE FUNERALI

DI THOMASO PORCACCHI.

| Aron pianto alla morte dal po-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bambini minori di tre anni non erano pianti.63   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| polo. 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Barchei esponeuano i corpi a gli Auoltoi. 102    |
| Abbatia delle Carcere nel Pa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bartolomeo da Bagnacauallo Abbate. 42            |
| polo. Abbatia delle Carcere nel Padouano. 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bartolomeo Coglioni & sua statua. 49             |
| Abner pianto da Dauid. 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Basilio Parauicino fisico eccellente. 101        |
| Abram pianse Sarra. 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Battista da Rassina. 45                          |
| Abbruciare i corpi morti quanto durasse. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Battriani gettauano i uecchi a' cani. 89         |
| Accio Nauio & sua statua. 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Benedetto Guidi dotto, e scientiato. 92          |
| Achille fece l'essequie a Patroelo 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Berennia Vergine Vestale.                        |
| Acqua, secondo I halete, componena ogni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bergamo città illustre.                          |
| cola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Brachmani sprezzano la morte. 82. esponeuano     |
| Agostino Fiorentino monaco Camaldolese, e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | i mortia gli Auoltoi.                            |
| scrittor dell'origine della sua religione. 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Busto che cosa era chiamato.                     |
| Albani popoli come sepeliuano i morti. 84.94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C                                                |
| Albarella uilla delitiofa. 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Alano s'abbruciò uiuo.                           |
| Alessandro Magno che fece in honor d'Efe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Callicrate acutissimo di uista.                  |
| frione. 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cani sepolerali quali eran detti.                |
| Aleffandro Allegris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cani perche eletti in sepoltura de' morti. 100.  |
| Alessandro Spoluerini il Colonello. 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lor fimboli. 100.101                             |
| Aliatte Re di Lidia, & suo sepolero di somma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Canuleia Vergine Vestale. 22                     |
| fpela. 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Capocchio da Siena d'occhio acutissimo.          |
| Alzano terra, & sua descrittione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cari sepliuano i soldati con l'armi in dosso. 83 |
| Amata Vergine Vestale. 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Carthaginess & lor pianto a' morti. 70           |
| Ambruogio Sato esclamò contra Simmaco. 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Carthaginesi ardeuano i corpi morti,             |
| Amianto, pietra della qual si sa tela.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Caspii fanno deuorare i uecchi dalle siere. 89   |
| Amicitia con qual fimbolo figurata. 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Caltelluccio, gia Vico Liuio.                    |
| Ancile scudo & sua historia. 42, 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cauallieri presso i Romani quali, & quando       |
| Andrea Menichini dottore. 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | instituiti, & da chi.                            |
| Annibal Gattoli gentil'huomo Gaetano 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Causiani rideuano della morte. 60                |
| Antinoo fauorito d'Adriano Imperatore. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cecrope Re de gli Athenicsi introdusse l'ora-    |
| Antonia Rota Low Low Company of the | tioni iunebri. 92                                |
| Antonino filosofo & sua riputatione. 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Celeri quali, & perche cosi detti. 30            |
| quanto pianse la morte del figliuolo. 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cerimonie usate alle sepolture a' morti.         |
| Antonio da Pisa general de Camaldoli. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cesare Loccatello & sue qualità.                 |
| Apotheofi che cota fosse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cetij rideuano della morte.                      |
| Arabi sepeliuano nello sterco i Re. 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cherubino dall'Abbadia. 45                       |
| Arato come sepolto 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Christiani morti posti supini.                   |
| Argiui come piagneuano imorti 65. lor ceri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Christiani & lor cerimonic, & costumi di sepe    |
| monie in sepelire. 80.94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lire i morti.                                    |
| Asbestino, che lino fosse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cimbri & Celtiberi piagneuano i morti.           |
| Athenieli come sepeliuano i morti. 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cimone entrò in prigione per sepelire il morte   |
| Augusto come su deificato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | padre.                                           |
| Auoltoi & lor significato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Clodia vergine Romana meritò una statua. 4       |
| Aurelio Prudentio scrisse in uersi contra Sim-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Colchi come sepeliuano i morti.                  |
| maco, 12 1/2 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Colonne d'Adriano, & di Troiano. 4               |
| Aurelio Simmaco Pontefice. 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Colonne drizzate a honor de morti. 41. che de    |
| B B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | notatiano.                                       |
| P Abilonii sepeliuano nel miele. 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Consecratione de gl'Imperatori. 28. de gli hu    |
| DBalearici come sepelissero i morti. 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mini priuati. 40. quanto durasse. 4              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Corone                                           |

| COSENO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TABILI.                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Corone di diuerse materie si sospendeuano 2'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Forli citta illustre, da chi edificata. 54                         |
| morti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Francesi come sepelinano i morei.                                  |
| Coruo che salutana i Romani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Frigi come sepcliscono i lor sacerdoti. 75                         |
| Cosmo de Medici gra Duca di Thoscana. 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Frigiardeuano i corpi morti: 103                                   |
| Cranio offo usato per tazza da here. 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Frontale monte.                                                    |
| Crestoni & lor costume nel sepesire i morti 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Funeral d'Augusto.                                                 |
| Curie de Romani, & Curioni. 35.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fuoco sacro di Vesta, perche dato in custodia                      |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | alle Vergini.                                                      |
| Auid pianse Saul, & Abner. 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | pronosticaua gran male, se si spegneux.                            |
| Decurie de Romani & Decurioni. 35.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |
| Deificatione de gl'Imperatori come. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fuoco e animale.                                                   |
| Delfici & Delii, che cerimonie usassero alle se-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |
| polture. 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Alati dauano una lettera a' morti. 91 reci-                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tauano i detti, e i fatti del morto.                               |
| Delii, & Delfici, che cerimonie usassero alle se-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Galeotto Martio & suo errore.                                      |
| poliure de morti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Galli come sepeliuano.                                             |
| Derbici come sepeliuano i morti. 89.100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gatta Melata & sua statua. 49                                      |
| Designatori quali erano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gegania Vergine Vestale. 22                                        |
| Diogene & sua risposta a chi lo domandaua in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Germani che doni facessero a' morti. 84                            |
| che modo uoleua esser sepolto. 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Germani come sepeliuano. 104                                       |
| Divisioni che fossero. 18.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gerrhi & lor costume alla sepoltura. 85                            |
| Doni fatti a' morti da diuerfi popoli. 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Geti amazzauano le mogli alla sepoltura. 85                        |
| Donne eran con le nenie celebrate da gli an-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ghirlande nell'urne antiche, che fossero 14                        |
| tichi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gio. Battista Arigoni dotto, e scientiato. 38.39                   |
| Druidi & loro opinione intorno a'morti. 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gionanni Aucut, & fua statur. 49                                   |
| E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Giouanni Tortellio.                                                |
| Festione da Alessandro Magno deificato. 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 704 17 170 1134                                                    |
| TO 11 C. 11 C. 11 A 1/1 T. 11  |                                                                    |
| Egitti piagneuano i morti. 63. inuolgenano i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Girolamo Bra dottore eccellente.                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Girolamo Porro & sue qualità.                                      |
| morti nelle toniche che non ardeuano. Et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Girolamo Troiano & fuc compositioni. 92                            |
| Egittij, & lor modo di sepelire & di piagner i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Giudei & lor uso in sepelire i morti. 105                          |
| morti. 66.67.93.94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Giulia Canalcanti gentildonna Gaetana. 92.93                       |
| Epitassi diuersi. 14.15. 16. 17.18.19.22.39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Giuochi in honor de mortie                                         |
| 40.54.55.58.102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Grammatico presso gli Egittij qual era: 94                         |
| Epitassio quato grade. 54. come composto. 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Granai di Faraone.                                                 |
| Epitaffio di Zarmanochega Indiano. 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Grecissi tosauano nel pianto.65. quanto teneua                     |
| Eruli & lor modo offeruato uerso gli ammala-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | no i morti insepolti. 7 r. lor cerimonie & se-                     |
| ti, e'i morti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | polture.75.76.80.81.91.94                                          |
| Essedoni cantando alla morte de parenti; si mã-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gregorio Macigni monaco. 43                                        |
| giauano le carni d'essi. 60.90.100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | H AND STANKE AND STANKES                                           |
| Essequie satte a Esestione da Alessandro Ma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ettore Podocatharo Cauallier Cipriotto.11                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hiberni mangiauano i corpi morti. 100                              |
| gno. 42<br>Essequie de gli Atheniess. 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hiperborei & lor sepoltura.                                        |
| Estequie sacre a' morti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hircani faceuan deuorar a'cani i lor uecchi. 89                    |
| Essempi d'amore & di fede nel Cane. 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Horatio Coclite & fua statua. 49                                   |
| Ethiopi come seneliuano i morti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Horatio Vehavi Canallianilla Cana                                  |
| And the second s | Horatio Vrbani Cavallier illustre. 100                             |
| TAbio Celere capitano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hostasio da Rauenna & sua corona.                                  |
| FAbio Celere capitano. 36 Fari, che torri siano. 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VP out of name and it is a second                                  |
| Fari, che torri fiano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Beri esponeuano i morti a gli Auoltoi 102                          |
| Faustina & sue medaglie. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Alchiofagi dauano i morti a pesci. 103                             |
| Fede con qual timbolo figurata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Imagini de Romani perche 57<br>Imperatori quali si deisicauano. 28 |
| Fenici come sepeliuano i morti. 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Imperatori quali fi deificauano. 28                                |
| Filippo Fantoni. 44.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Imperatrici li dellicauano.                                        |
| Flamini de gl'Imperatori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Indiani & loro costumi nel sepelir' i morti. 81.85                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Laber                                                              |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |

| TI | 1 | V | 0 | L. | A | D | E | L | L | E |
|----|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
|----|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|

and and

| L. L.                                            | Mirmecide di uista acut ssima.                    |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| T aberinto, sepoltura d'eccessiva spessa 51      | Moise pianto dal popolo.                          |
| Lanisci, ghirlande nell'urne antiche. 15         | Monte da Villa.                                   |
| Lari & Penati Dei.                               | Morti perche erano accompagnati cantando          |
| Lauinia Cuouo gentildonna rara. 2                | alla sepoltura.                                   |
| Leggi Agrarie perche disprezzate in Roma. 53     | Morti se si piagneuano, o no.                     |
| Leonardo Prato da Lecci, Cauallier Gieroso-      | Morti come era uoltati co'l uiso in sepoltura. 80 |
| limitano, & sua statua, 49                       | Morti con quale ornamento erano ornati. 81        |
| Leone Gidella Fenaruolo. 107                     | Morti da chi portati alla sepoltura. 84. da chi   |
| Lettere H.M.H.N.S. ne gli Epitassi. 56           | accompagnati. 85                                  |
| Libici popoli quali morti honorassero di se-     | Mula di Crasso & suo epitassio.                   |
| poltura. Valle in the Australian 60              | Mutio Sceuola & sua statua.                       |
| Licii popoli quanto piagnessero i morti. 70      | N                                                 |
| Licinio barbieri, hauuto infame per hauersi fat- | Mamoni come sepeliuano i morti. 80                |
| to una sepoltura di grande spesa 52              | Nasamoni come sepeliuano i morti. 84              |
| Lino uiuo che non abbrucia                       | Nenia Dea.                                        |
| Lisandro deificato da' Greci.                    | Nenie, che cosa sossero 41                        |
| Liuia Augusta deificata.                         | Nenie usate in lode de morti.                     |
| Liuio Salinatore & suo Epitassio. 54             | Note de gli Epitaffi.                             |
| Locresi & Massiliesi banchettauano a'mor-        | Nicia tece fermar l'essercito per sepelir due     |
| tori. Hand Handle by Hadenstein and 60           | morti. 79                                         |
| Lodouico Malalpina Marchese, & gentil'huo-       | Nicola Orfino & fua statua. 49                    |
| mo illustre, & di rare doti.                     | Nicolo Cozza dottore eccellente.                  |
| Lorenzo Massa secretario dotto, & sedele del-    | Nouendiali ch'erano. 63                           |
| la Republica di Vinetia.                         | Numa Pompilio, suo sepolero, & morte. 5.12        |
| Lotofagi, e Icthiofagi dauano i morti a' pesci.  | O                                                 |
| 103                                              | Belisci & piramidi posti a'morti.                 |
| Lucio Hermio soldato. 54                         | Occhi erano serrati a' morti de' Romani. 6        |
| Lucretia Caualcanti de'Gatoli. 92.93             | Olio che significa.                               |
| M                                                | Olle suonate da gli Spartani alla morte, che de-  |
| Acedoni come piagneuano i morti. 66              | notauano.                                         |
| 1VI Macrobii come sepeliuano i morti. 75         | Orationi funebri da chi prima introdotte. 92      |
| Malaspina Marchesidi Thoscana. 37                | Ornamento funebre.                                |
| Mamilio & sua medaglia. 100                      | Ottauiano Manini Cavallier virtuoso. 37.39        |
| Mani Dei chi fossero.                            | P                                                 |
| Maregolda uilla dello Spino.                     | DAdei come trattano i lor morti.                  |
| Mario Cotti dottore eccellente.                  | Padri quali, & perche cosi detti da Romo-         |
| Massageti come sepeliuano i morti. 88.89         | lo. 35                                            |
| Massiliesi banchettauano a' mortori. 60          | Panebii come sepeliuano i Re                      |
| Mauro Monaco di Camaldoli. 45                    | paolo Emilio da chi portato alla sepoltura. 84    |
| Mausolco della Reina di Caria. 52                | Paolo Sauelli & sua statua.                       |
| Medaglie delle consecrationi de gl'Imperato-     | Parthi faceuan deuorare i morti da cani. 100      |
| ri.37.38.39.de'Marchesi Malaspina. 37. di        | Pasti & uiscerationi a' mortori                   |
| Vespasiano con la colonna & lo scudo. 42.        | Patritii quali fossero detti.                     |
| d'Antonino con l'Ancile. 42. di Caio Ma-         | Penati & Lari Dei.                                |
| milio, che denota la Fede.                       | Peoni gettauano i morti nel fiume.                |
| Megarefi come sepelitano i morti. 80             | Periandro Corinthio, & sua historia. 103          |
| Metello da chi portato alla sepoltura. 84        | Pericle orò in lode de morti.                     |
| Micerino Re d'Egitto come sepelisse sua figli-   | Perfi & loro coffume perfoi comi morti.           |
| Michala Carrara                                  | Perfi & loro costume uerso i corpi morti. 98.     |
| Michele Carrara.                                 | Pianto ne' mortori da chi ulato; & da chi         |
| Milefi fitofunto a mortarit                      | no. 60. 61. quanto duraua. 63. perche cella-      |
| Milefij si tolauano a mortorij.                  | ua. 64. come era ulato. 65                        |
|                                                  | 8.16°                                             |

| Pietro Spino.                                     | Seuero da Volterra Monaco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piero da Buggiano scrisse della Relligion Cas-    | Sicionij come sepelirono Arato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| finese. 43                                        | Sidoni come sepeliuano i morti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pietro Angelio da Barga.                          | Silla nolle, che il suo corpo sosse abbruciato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pietro da Rauenna Abbate.                         | Silla da chi portato alla sepoltura, 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pigliar la Vergine Vestale, pche cosi si dice. 26 | Siluano Razzi monaco, e scrittor ualoroso. 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pignatte & loro significato.                      | Chair Tanali J. P. 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Piramidi & obelisci poste a' morti. 30.51         | Simandio re l'Egitto, & suo sepolero d'eccessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Piramidi come fatte dentro. 68. che denotasse-    | made de anno d |
| ro, & fossero secondo alcuni.                     | Simon Colimani manana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pirrica saltatione usata nel deificar gl'Impera-  | Socrate ricusò il mantel d'Apollodoro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| tori . 32                                         | C. C. II. III. DT . I C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Piffari a' mortori, che denotano.                 | Colinson of a lemain abo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Plebei quali fossero.                             | Spartani sepeliuano i corpi nelle soglie dell'o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Plinio è emendato.                                | liuo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pompa & ornamento funebre. 91                     | Spartani non lasciauano intagliare il nome del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Prefica, che donna fosse. 11.41                   | morto nel sepolero, se non era morto per la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Prefiche condotte à piagnere.                     | ' moteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| R                                                 | Spartani come piagneuano i Re morti. 65. lo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| R Idicolo luogo, oue fu sepolto un coruo. 16      | and all and a site of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Risposta di Diogene a Xeniade. 80.a un'al         | Sportelle & divisioni lasciate dopo morte. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| tro. 84                                           | C. A. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ritratto del Regno di Cipto, opera del Podo-      | Charles and I am I am I am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| catharo.                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Romani come sepeliuano i corpi morti. 4.5. 12     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Romani coronauano i sepolcri.                     | Statue equestri & pedestri. 49, di che grandez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Romani piagneuano i morti. 63. quali costu-       | the comment of the co |
| massero di piagnere.63. in che modo.65.70         | Could all American                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Romani che pompa ulassero a morti.                | Strabone di nista aqueissima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Romoloin che modo formasse lo stato di Ro-        | Connadanci sha Coffee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 ma. 34                                          | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rose, olio, fiori, & cose tali alle sepolture. 13 | Arpeia Vergine Vestale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rota, samiglia illustre.                          | Tassilli esponeuano i morti a gli Auol-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>S</b>                                          | toi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CAbei sepeliuano i Re nello sterco. 104           | Tauole sepolcrali de Romani. 7.10.12.59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sacerdotii antichi de' Romani come, & da          | delle Vergini Vestali. 23. della consecratio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| chi fostero aboliti.                              | de gl'Imperatori. 30. 33. de gli scudi An-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sacrifici fatti a' morti alle sepolture 94        | cili. 47. del funeral d'Abram. 62. de gli Egit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Salii sacerdoti. 48                               | tij.67.68.70.96.de Trogloditi. 73.de Ma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Salitori chi tollero.                             | crobij. 75. de Greci. 77. de gli Atheniesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Saul pianto da' Giudei, & da Dauid. 62            | 79. de gl'Indiani. 83. de gli Scithi. 86. 88.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Scissore chi fosse. 94                            | 91. degli Eruli. 98. de Christiani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Scithi & lor costume alla sepoltura. 85.86.88     | Tauri & for costume di sepelire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Senatori eletti da Romolo.                        | Tedeschi come sepeliuano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sepoleri de' Greci.                               | Tempij in honor de morti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sepolcri presso i Romani come grandi. 52. do-     | Tempio di Vesta da chi, e in che forma sosse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ue fossero & perche.                              | drizzato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sepolcro di Numa Pompilio 5                       | Tenie, che cosa sossero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sepolture de gli huomini facri del uecchio te-    | Theodolio Imperatore leuò le superstitioni de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Itamento. 71                                      | gentili. 26.27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Serio fiume.                                      | I ibarreni come sepeliscono i morti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sesostri Re d'Egitto, & sue statue.               | Titiano Vecelli Caualliere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sethone facerdote & sua statua con un topo. 50    | Tobia magiò il pane có pianto p un morto. 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                   | Tofarli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

11 Fine della Tauola de' Funerali.

13

Varrone & sua sepoltura.

Vaso figura l'animo humano.

Armanochega Indiano s'abbruciò uiuo.

#### Errori da correggersi.

A car. 9. uer. 8. doue dice CO. CES. Horsu uedete, deue leggersi cosi. Anzi è da uedere con quanta, es ua congiunto con l'altre righe. a car. 29. uer. 12. pene, penne. a 41. uer. penult. facendone, facendoui. a 49. uer. 23. famosissimo cittadino, nobilissimo cittadino. Bortolomeo, Bartolomeo, alla med. uer. 21. Leonardo da Prato, Leonardo Prato, da Lecci. a 61. uer. 4. corpo, capo. 96. Tauola terza sepolerale, uol dire Tauola quarta. alla med. uer. 1. terzo disegno, quarto disegno, a 97. uer. 10. contitata conuinta, a 101. uer. 30. patire, partire. alla med. uer. 31. Ma che direte uoi, ua capo uerso, col nome CO. CES, a 103. uer. 4. Examina, Exanima. a 104. uer. 6. orneolo, oracolo. uer. 7. oscerio, osceno. a 108. uer. 2. in se stesso, che in se stesso.

#### FVNERALI ANTICHI

#### DI DIVERSI POPOLI,

ET NATIONI, DESCRITTI

IN DIALOGO

DA

THOMASO PORCACCHI DA CASTIGLIONE ARRETINO.



INTERLOCVTORI.

IL CONTE VESPASIANO CVOVO DA SONCINO, E IL CONTE CESARE LOCCATELLO D'ALZANO.



LZANO è una terra grossa, ciuile, es piena di nobili; es honorati habitatori, quattro breui miglia lontana dall'antichissima, es nobilissima Città di Bergamo: del cui antico splendore s'ha gran lume per l'historie di tutti i tempi: attesoche questa Città essendo illustre per l'antiche ricchezze, es virtu, come ricerca la definition della Nobiltà in generale; ha prodotto sempre huomini chiarissimi, così in pace, come in guerra, tanto per la santità della vita, quan-

to per le scientie, & per l'armi. Ha il suo territorio pieno di grosse, & mercantili terre, & d'huomini industriosi, & di sottile ingegno: ma fra glialtri, coloro c'habitano la terra d'Alzano, o per la vicinanza della Città, piena di grossi traffichi; o per trouarsi in un passo corrente, o in una strada battuta, per la qual passano gli huomini di quelle valli; che vanno a Bergamo, & altroue; non cede ad alcun'altra, e in cio è superiore a molte. Questa terra imitanella sua forma l'Isola di Sicilia, essendo triangolare: & ciascuno de gli angoli suoi pare, che con egual distantia d'un terzo di miglio l'un dall'altro sia posto: percioche il primo è fra Leuante Er Tramontana in faccia di Greco: l'altro a Maestro fra Tramontana & Ponente: e'l terzo a Garbino fra Ponente & Mezogiorno : & sopra ciascuno di questi angoli, per commodità, & deuotion de gli habitanti è fondata una honoreuol Chiesa. La terra è situata fra Leuante, & Mezogiorno alle radici d'un monte non molto alto, chiamate Frontale, dall'effetto che fa, d'efferle in fronte: il qual produce gusteuoli, & saporosi vini : onde le tante viti, di che è piantato; fanno allegra, & gratiosa veduta: percioche alle vindemie tutto lo vedi ingemmato di pieni graspeli di rubiconde

conde vue, che paiono tante gioie. Questo monte propriamente dalla prouida &) sagace Natura pare, che quiui a caualliero sia posto per concorrer con vn'altro, che lon tan mezo miglio dalla terra; ha sembianza piu tosto di piaceuole collina, che di superbo monte: ma cost ripieno, et) di fronzuti castagni, gratissimo cibo de' rusticani habitatori, & di pretiosi moscatelli, & di saporiti sichi, soauissime benande, & antipasti delle splendide mense, che tramezato di fruttiferi oliui, rende piaceuol la prospettiua: Of dal nome della villa, che sotto gliè situata; ha preso nome del Monte da villa. Fra questo monte & la terra d'Alzano passa il fiume Serio, se già torrente piu tosto che siume non volesse altrui chiamarlo: dal qual si pescano ottimi pesci trotte, et) temoli, & d'altre qualità, & cauano gli habitatori molte commodità per gli edifici, della calcina, & delle pietre. Dalla parte di Mezogiorno è la campagna, commodo ristoro con l'abbondantia del terreno a gli affaticati cultori: talche non mancando a quella terra il monte, ne il piano; ha molto buona aria; è commoda di saluberrime acque, & grassa per le saporose et grasse carni. Fra gli altri molti, che nobilmen te habitano questa ciuil terra; vno è il Conte Cesare Loccatello: il quale hauendo vna bella, & commoda sua casa a fronte del Monte da villa; gode bella prospettina cosi del monte, come del piano; cosi della verdeggiante & florida terra, come della chiara acqua: & tanto industriosamente è compartita, che da ciascuna stanza vagheggia una bella pittura, o de' fioriti prati, o de' fronzuti boschi, o delle spesse habitationi della villa. Questo gentil huomo d'animo, & di virtu, non puo esser riputato ad alcun'altro secondo: percioche è prudente, generoso, & ornato di singolari qualità, & virtu morali, proprie del nobilmente nato: & attendendo a vita illustre, non mira ad altro, che alla virtu; alla quale è applicato. Questa egli honora, sostiene, es fauorisce, non pure adornandosene l'animo, ma largamente con le proprie facoltà beneficandola. Ha il Conte Cesare fra l'altre gratie hauute dalla cor tese benignità del Signore DIO, conseguito questa, che si è congiunto con una gentildonna di tanto virtuose qualità, & gratie, di quante alcun'altra de'nostri tempi, & de passati meriti d'esser lodata. Questa è la Signora Lauinia Cuouo, figliuola del Conte Vespasiano Cuouo da Soncino, castello in Lombardia, non punto inferiore a molte (ittà d'Italia: ilqual Conte è principale in Soncino, & è Cauallier molto honorato, es di gran reputatione. Di lui, es della Signora Antonia Rota, famiglia in Bergamo nobile, & c'ha molti Cauallieri degni d'esser celebrati; nacque questa Signora Lauinia, di cui ragiono: la quale per tacer le altre nobili parti, che sono inter; è cost gentile, humana, gratiosa, piena di creanza, & sopra tutto di religiosa bonta, & deuotione, che inuita ogni huomo a honorarla, et) a riputar felice il Conte Cesare, con cui di santo amore è congiuntissima. Quiui essendo venuto la state passata il Conte Vespassano per visitar la figliuola, e' l genero, & entrato una volta

congrossa s'altre nello studio del Genero, che è ornato di molta quantità di libri, che congrossa spesa si và procacciando; & veduto sopra vua tauola molti disegnizata gliati in rame; fra gli altri diede di mano ad alcune carte, ch'io haueua mandate per mostra al Conte Cesare, nelle quali erano intagliati i modi, tenuti da diversi popoli nel sepelire i morti anticamente. Perche vagheggiato un pezzo l'artificio del disegno, & dell'intaglio; domandò il Conte Vespasiano al Conte Cesare in que-sto modo.

CO.VES. Di mano di chi son satti tanto sottilmente, et) con tanta accuratezza gl'intagli di queste sigure? Se io ben riconosco l'eccellenza della mano; parmi che questi habbiano molta conformità con questi altri, ch'io veggo qui dell'Isole piu sa mose del mondo; stampati nelle Descrittioni satte dal vostro Porcacchi.

CO.CES. Non vingannate punto, Signor mio, del vostro giudicio: percioche

dell'istessa mano sono usciti questi, che quelli.

CO. VES. Et chi ha stampato questi?

CO.CES. Voi volete forse domandar prima chi gli ha intagliati; poi che delle figure re ragioniamo: percioche se di chi ha stampato quest'opera volete intendere; ella è stata stampata da un nostro cittadino, originario qui della terra d'Alzano, che è M. Simon Galignani da Karrera honorato mercante di libri in Padoua, e in Vinetia.

CO.VES. Jo non ho prima d'hora saputo mai piu, che M. Simon sia vostro cittadino d'Alzano: che del resto sono io bene informatissimo delle qualità sue honorate.

Ma es gl'intagli di queste figure di cui mano vengono?

CO.CES. Di Girolamo Porro Padouano, giouane che in questa professione fa stupire ogni huomo: percioche è accurato, patiente, e intelligente: (4) ( quel che maggiormente accresce lo stupore) essendo egli d'impersetta vista d'occhi; intaglia con tan ta sottigliezza, che puo essere annouerato fra quelli, c'hanno l'occhio acutissimo. E' (come ho detto) di vista imperfetta: atteso che per non so qual difetto, hauendo macchiato la luce d'eun occhio; quella dell'altro è poi cosi corta, che senza l'aiuto del cristallo egli non ci vede molto lontano. Questo galant'huomo dunque, d'occhio cosi difettoso; è di tanta acutezza, che intaglia, non pure con questa, ma anchora con maggior sottigliez za di vista; già che in una picciola quantità, & rotondità di rame, non piu grande, che una gazetta Vinitiana, che sono queste monetine d'argento di buona lega, da due soldi l'una, che qui uedete; ha intagliato sopra tan te Orationi, con l'Euangelio di San Giouanni, che si recita al fin delle Messe, & con tanti Salmi, accommodandoci le sue lettere maiuscole; che non piu è tenuto per miracoloso bessempio di colui, che scrisse l'Iliade d'Homero in tanta poca carta, che staua rin chiusain una noce: & qualunque acconciamente le legge, quando sono stampate, è d'occhio molto acuto.

CO. VES. In ogni tempo la Natura s'ha dilettato di far marauiglie: & bene spesso se ne son vedute di quelle che fra loro hanno hauuto molta conformità, come in parte prouò per gli essempi dell'historie il vostro Porcacchi in quel suo libretto di Paralleli, o d'Essempi simili, che diede in luce alcuni anni a dietro. Però quando leggiamo di quello Strabone, che uedeua, stando in Lilibeo promontorio di Sicilia, tutti i nauili Carthaginesi a un per uno, ch'usciuano del porto di Carthagine, & gli contaua; & di Callicrate, che sece le formiche, & altri minuti animaletti d'auorio: & di Mirmecide, che sece pur d'auorio un carro con quattro caualli, ch'una mosca lo copriua con l'ali; & una naue, che una pecchia, o ape similmente la copriua; & quando nel Landino sopra l'Canto XXIX. dell'Inferno di Dante si troua scritto, che Capocchio da Sima si disegnò nelle sue unghie della mano tutta la passion di GIESV CHRISTO nostro Signore, & Saluatore; non prenderemo piu tanta marauiglia, gia che vediamo hoggi al Porro far cose tali, & per ventura maggiori.

CO. CES. Oltra questa virtu, da tutti ammirata in quel giouane; ui è anchora tan ta altezza d'intelletto, che gli basta l'animo di fare sforzo alla Natura con l'arte; fa-

cendo in vn tempo medesimo volar per l'aria da forse trenta huomini.

CO. VES. Come volare? per ventura deue esso volergli includere in qualche großo pezzo d'artiglieria, ben carico, & dargli il fuoco: il qual modo, se si trouasse.

vn pezzo di tanta capacità; sarebbe riuscibile.

CO. CES. Il Porro non ha cosi empi concetti: ma ha formato gran parte d'una sua machina con molta spesa: nella quale stando molti huomini, e girando alcune rote, fa alla machina prender vento, e sostentarsi (come dice esso) per aria: e è è egli cosi sisso in questo humore, che crede non vedere il sine de gli anni suoi, se prima non ha veduto il sine anchor di questa: il che però stimo io, che sia capriccio, e humore da non sortirne quell'essito, ch'ei s'ha persuaso.

CO. VES. Questi Disegni, che voi hauete qui di mano del Porro dunque, per quanto comprendo così all'improuiso, sono di sunerali, o (come noi diciamo) morto-rij: ma non comprendo ininstante, di qual natione, ne in qual modo osseruati. Però

mi farete cortesta dirmegli.

CO. CES. Debito mio è, Signor Conte, vidirui sempre, non tanto per la singolare osseruantia, in che io vi ho, essendomi suocero, e in luogo di Padre, quanto perche le qualità vostre illustri, et venerabili son tali, che da chi non vi conosce, vi sanno esser riuerito. Questa prima carta dunque, che qui vedete (& perdo
natemi se in questo samiliar ragionamento non vso di dir V. S. percioche non nasce
da poco rispetto, ma da non interrompermi il corso del parlar nostro con alteration di
persone) questa carta dico, è un modo, ch'osseruarono i Romani nel sepelir i morti loro.

CO. VES. Jo bo pur letto, che i Romani haueuano per costume di ardere i corpi

morti: il che non si vede offeruato in questo disegno. Ditemi dunque i modi, chesse

tennero anticamente in sepelirli.

CO. CES. I modi del sepelire i corpi de' morti presso i Romani hanno variato : il che si come in molti luoghi; cosi in quelle parole di Plinio si comprende, nelle quali dice, che babbruciarli in Roma non è stata cerimonia antica: atteso che prima gli sotterrauano: mapoi che s'accorsero, che i morti & sotterrati erano nella lunghezza delle guerre cauati di sotto terra, & dissepolti; all'hora diedero principio ad abbruciarli. Con tutto cio in diuerse maniere erano osseruati i costumi antichi; si come vien raccontato, che nella famiglia de Corneli niuno fu abbruciato innanzi a Silla Dittatore: il quale così volse, che fosse fatto al corpo suo, come colui, c'hebbe paura d'esser pagato dell'istessa moneta, della quale egli haueua pagato G. Mario.

CO. VES. 70 v'intendo: Silla hauendo fatto dissotterrare il corpo di Mario, perche non fosse degnato dell'honor del sepolero; ordinò poi che'l suo proprio fosse arso;

accioche altri a lui non rendesse l'istesso merito, cauandolo di sepoltura.

CO. CES. Leggiamo anchora, che fis trouato il corpo di Numa Pompilio sepolto in un cassone di Pietra: che dopo molti secoli da Gn. Terentio nel Ianicolo fu cauato The said of the said

di sotto terra.

CO. VES Questo su quattrocento anni dopo la morte d'esso Numa; cio è nel Consolato di P. Cornelio & di M. Bebio; percioche essendo venuto un'asprissimo temporale di pioggia, che ruinò il poggio del Ianicolo, oue era la sepoltura; l'arca se. venne à scoprire.

CO. CES. Di ciò Plinio & Plutarco da diversi Auttori hanno tratto molti particolari, per tacere hora M. Tullio, Lattantio & altri. Ma l'usanza d'abbruciare i corpi; restò presso i Romani, come hanno ossernato alcuni, sino a tempi de gl'Imperatori Antonini, che all'hora molti cessarono d'abbruciarli, & tornarono di nuouo a sotterrarli.

CO. VES. Procediamo nelle nostre considerationi ordinatamente: accioche non paia, che noi confusi, & senza regola, trattiamo il ragionamento, che facciamo. Però innanzi ad ogni altra cosa; ricordatemi che modo osseruassero gli antichi Romani, men tre che l'huomo era in transito di morte: percioche parmi ricordare, ch'essi haueuano alcune particolari offeruanze, che non mi sarà discaro tornarle a intendere.

CO. CES. Fra i Romani, subito che l'ammalato cominciaua a dare i tratti; color ch'erano piu stretti parenti, se però colui moriua fra i suoi; con la propria boccariceueuano lo spirito d'esso, & gli serrauano gliocchi: i quali scriue Plinio, che di nuouo gli apriuano, quando il morto era sopra il rogo per abbruciarsi · ilche (come dirò) faceuano ancho i Greci: & questa solenne cerimonia era sacra fra i Romani; così perche non pareualor lecito, ch'essis accorgessero d'esser ueduti da alcun huomo in quello estremo pun to; come perche non era conueneuole non mostrar loro il cielo. Tuttauia a' figliuoli era prohibito

FV NERAL 1

6

prohibito per la legge Mania (come scriuono Varrone &) Marcello ) il poter serrare gli occhi a' Padri, mentre che gli haueuano chiari 🔗 aperti al giorno chiaro, 🤁 meno mentre ch'erano in transito. Scriue Plutarco, che uolgarmente erano chiamati infelici coloro, che trouandosi lontani, non haueuano alcuno de loro piu stretti parenti, che gli serrassero gli occhi. Hor come l'infermo era spirato; i Bec camorti, e i Lauandieri, preso il corpo; lo lauauano, & l'ungeuano; secondo che uiuamente sigurato & espresso uedete in questa carta di disegno, che noi innanzi all'altre hab biamo a mano. Et se il corpo haueua da abbruciarsi; drizzauano la pira, o cata sta di legne, & d'altre materie, secondo la condition del morto, gia che il gentil'huo e il plebeo, il nobile &) l'ignobile non ha ueuan tutti l'istessa



usanza.

#### ANTICHI

### PRIMA TAVOLA SEPOLCRALE DE ROMANI.

I.



O.VES. Fin qui bene & con quell'ordine, ch'io cerco hauete risposto:

seguitatehora con l'istessa ordinata maniera di dirmi, che modo osseruauano, dopo che il corpoera morto, lauato, et unto, in portarlo alla
pira, & che cerimonia usauano in abbruciarlo.

CO.CES. Scriue Plutarco, che uestivano il corpo del morto di vestimenti bianchi : Es poi sopra la pira, o catasta distendevano le vesti, con molti unquenti, prosumi, es cose tali. Indi facevano il mortorio con molta pompa. I figlivoli, secondo l'istesso, andavano con la testa coperta dietro al padre, come vediamo, che in diversi luoghi d'Italia, es d'altre provincie sino al giorno d'hoggi ancho si costuma nelle persone de gli amici, de servitori, et d'altri piu, o meno attenenti con diverse maniere.

CO.VES. Questo è uerissimo, massimamente ne funerali de Principi, o d'altri perso naggi grandi, come ultimamente si uide nell'essequie del gran Carlo Quinto Imperator di gloriosa memoria, co del Principe Don Carlo suo nipote, figluolo del Catholico Re Filippo Filippo, & d'altri Principi de nostri tempi, che con pompareale sono stati accompa gnati alla sepoltura: & questo medesimo ho veduto osseruarsi in alcuni luoghi del-

la Thoscana, & altrone a' funerali ordinary.

CO. CES. Le figliuole poi andauano co'l capo scoperto, & co capelli sparsi: il qual costume (dice Plutarco) per non essere vsato; è molto piu accommodato a mouere il pianto: percioche per ordinario, Usanza delle Donne era andar fuor di casa con la testa coperta: al contrario de gli huomini, che la portauano discoperta: onde ne corrotti dice che s'osseruaua di fare al contrario di quanto era costume solito & ordinario. Tagliauano poi un dito al morto: en questo saluauano per sargli l'essequie. Indi i Beccamorti, che bhaueuano ben lauato & gouernato; portauano il corpo alla pira. Quiui, come ve l'haueuano posto sopra, colui ch'era piu stretto parente, o amico del morto; voltate le spalle al rogo; all'indietro vi gettaua vna facella accesa, & accendeua il fuoco. Si costumana anchora a piu vecchi, mentre che se portauano; di suonar la tromba, es a piu giouani i piffari: es Macrobio dice, che i corpi morti s'accompagnauano alla sepoltura cantando: credendosi gli antichi, che l'anime dopo ch'erano sciolte da legami del corpo; tornassero al principio della dolcezza della Musica; cio è al Cielo stesso. Son molti, iquali vogliono, che questo costume fosse presso loro per l'opinione, c'hebbero alcuni, che l'anima fosse harmonia, come fu Herofilo con altri suoi seguaci.

CO.VES. Hauni per ventura intorno a ciò altro senso; già ch'io ui ueggo pen-

seroso?

CO. CES. Potrebbesi addurre anchora quest'altra ragione, c'hora mi souiene: & è che costumassero i Romani di suonar la tromba à mortorij, per denotar la chiara fama, & la celebrità del morto : ilqual significato è proprio della tromba. Onde i Romani sopra'l colmo del tetto, che coprina il tempio di Saturno; mettenano le sigure de Tritoni trombetti marini, che tencuano le code raccolte, & nascoste : co'l qual simbolo volenano dare a intendere, che l'historia delle cose fatte dalla memoria di Saturno fino alla nostra età; eranota, chiara, & celebre: ma quelle, che innanzi a lui eran successe; si trouauano oscure, incognite, & nascoste nelle tenebre: il che era figurato per le code de' Tritoni nascoste. Potremmo ancho dire (se fosse lecito mescolare i riti profani co sacri) che quel suonar la tromba, accompagnando i morti alla sepoltura; fosse un segno a gli ascoltanti d'eleuar la mente a Dio, conoscen do se stessi mortali, & momentanei. Percioche doue il Signore Dio commanda, ch'ogni primo giorno del settimo mese con la memoria delle trombe si faccia selennità; interpretano i Theologi, che non uoglia dire altro, se non che noi debbiamo ridurcia memoria gli oracoli de' Profeti; pensar totalmente alle uoci Euangeliche: (4) ricordarci delle prediche de gli Apolloli, che sono a guisa di trombe celesti, il sie so delle Glidls

quali era destinato ch'uscisse per tutti i confini della terra: & in questa guisa'nel principio del mese cantiamo con la tromba, & ne'Salmi giubiliamo a Dio. I pissari parimente denotano il tempo de'sacrissici, & di fare orationi per l'anime del morto quasi per mezo d'essi venissero a denotar, che Dio era presente; come si suol fare ne santissimi misterij & sacrissici della Chiesa nostra Catholica & Romana co'l suono de' campanelli. Ma non è bene andare inserendo i costumi ethnici co'Christiani.

CO. CES. Horsu vedete con quanta vaghezza vonamento in questa tauola sia espresso, es lineato questo costume, ch'io u'ho
detto; cosi di coloro che piangono es che suonano; come di colui che da suoco
alla pira, es del corpo
ch'abbrucia,
es di coloro, che gli spargono sopra gli odo
ri; gia che anchor questo
vsauano.



# SECONDA TAVOLA SEPOLCRALE DE ROMANI.

II.





to Busto; raccoglieuano essi le ceneri, & l'ossa in un vaso: ilche era

carico de gli amici & de parenti circostanti.

CO. VES. Auanti che passiate più innanzi; sarà bene che mi risoluiate un dubbio, c'hora m'è sopragiunto; cioè in che modo, rispetto alle legne, es all'altre materie, che ardendo si consumauano co'l corpo morto; era possibile che costoro sapessero conoscer le ceneri del corpo, e in che modo dall'incendio del suoco si saluauano le ossa, che non si consumassero?

co.ces. Il Porcacchi trouatosi questa state a ragionar di cio una sera in Verona in casa dell'Eccellente S. Girolamo Bra, oue da quel gentil'huomo cortese era stato

stato conuitato, & honorato insieme con l'Eccellente S. Nicolo Cozza, dotto, virtuoso, & di gratiose maniere; disse che gliantichi Usauano tele di certo lino Indiano, da Plinio chiamato viuo, et) da' Greci Asbestino, che non ardeuano, ne si consumauano punto nel fuoco. Di questo lino scriue Plinio hauer veduto touaglie, che non abbruciauano: onde soleuano di simili tele far toniche funebri, che separauano le ceneri del corpo abbruciato dall'altre. Trouossi dico il Porcacchi a far testimonio a quei due gentil huomini, che per quanto poteua comprendere, Vauano ancho gliantichi, secondo che del lino viuo faceuano, di pigliar la pietra Amianto, es farne tele da inuolgerui i corpi che doueuano essere abbruciati. Di questa pietra (come scriue esso nella descrittione dell'Isola di Cipro) si troua fino al giorno d'hoggi in Cipro: & per esser tigliosa, come il lino; coloro la batteuano, & macerauano: & poi con le altre cure filata; riduceuano in tela, & ne formauano sacchi o toniche: nelle quali cuciuano, o inuolgeuano ben bene il corpo morto, & poi lo metteuano ad ardersi. E la tela formata di questa pietra, di qualità si fatta, che non pur non abbrucia, ne punto si consuma nel fuoco; ma quanto piu vi sta; tanto piu douenta bianca, 4) da ogni macchia purgatissima. Questo conferma egli hauer veduto & esperimentato in Vinetia in casa dell'Illustre & magnanimo Signor Hettore Podocatharo Cauallier Cipriotto l'anno MDLXVI. che di quella tela haueua. Percioche hauendo quel virtuoso Signore descritto un suo libro, che chiamana Ritratto del Regno di Cipro, effendost curiosamente dilettato di veder per quell'Isolatutte le cose notabili, es degne d'essere osseruate; haueua trouato ancho questa pietra Amianto, et) fattone sar tela, & con molte esperientie confermato, che nel fuoco non ardeua; ma si purgaua, & si faceua bianca. In questa dunque essendo incluso il corpo morto, dopo ch'era consumato; restauano le ceneri, ch'erano (come ho detto) da'piu stretti parenti & amici raccolte, ex poste in vn vaso. Cio fatto; da alcun parente il morto veniua lodato con qualche oration funebre: la qual compita, &) dato fine a ogni altro affare; la Prefica (questa era una Donna, pagata per piagnere, & per simile effetto) ad alta voce pronunciaua questa parola ILICET, che voleua dire in lor lingua, quanto diremmo noi, STA A VOI l'andar via. Cosi metteuano il vaso con le ceneri, Of con l'ossa in un sepolero: innanzi alquale scriuono alcuni, che usauno d'ergere vn' altare. Dato fine a tutte queste cose; ad alta voce gridauano tre volte VALE, VALE, VALE, ch'era un pigliar licentia dal morto, soggiugnendo. Noi con quell'ordine che la N atura haurà concesso; ti terremo dietro; & molti scriuono, che ancho gli Egittij in questo estremo diceuan queste simili parole. Ma contemplate l'urne, l'atto diraccoglier le ceneri, & altre cose in questo disegno.

## TERZA TAVOLA SEPOLCRALE

DE' ROMANI.



O.VES. Nel principio di questo ragionamento; voi hauete detto che i Romani prima che fosse instituito l'uso d'abbruciare i corpi morti; haueuano incostume di sepelirli: ma non hauete parlato punto di questo costume. Però sie bene, che non lo lasciate in dietro.

CO. CES. Plutarco nella vita di N uma, scriue ch'essendo morto Numa Pompilio; concorsero i popoli amici, & confederati di lui con corone a fargli l'essequie: & re cita, che i nobili lo portarono sopra le loro spalle in una bara, e i sacerdoti de gli Dei l'ac compagnarono: dopo i quali seguiua la turba sin delle semine; & de' fanciulli, che tuttania andauano piagnendo. Et sospirando. Et perche esso haueua commandato, che non ardessero il suo corpo; però gli secero due arche di pietra sotto il lanicolo: in una delle quali posero il corpo, et) nell'altra i libri sacri, ch'egli haueua scritto: & queste son quelle arche, delle quali su detto poco sa, che dopo quattrocento ami caddero loro i coperchi, & sutrouato che in una era stato posto il corpo di Numa, & nell'altra su-

ron trouati i libri. Onde comprendiamo, che la cerimonia de Romani era come è hoggidi in molti luoghi della nostra Italia, cioè con lunga pompa, che l'accompagnaua alla sepoltura. A questa pompa erano deputati alcuni, detti Designatori: iquali haueuano carico di fare, che ogniuno ordinatamente caminasse al suo luogo : che cosi scriue Sesto Pompeo. I Vespilloni poi erano i Beccamorti: così detti perche la sera cauauano i morti fuor di casa: onde Vespilloni a vespere, cioè dalla sera furon detti : & perche dinotte eran portati i corpi a sepelirsi: però portauano le torce accese. Plinio nel libro xxxv. a cap. xij. della sua historia naturale, dice che Marco Varrone, secondo la disciplina di Pithagora; si fece far la sua sepoltura di vasi di terra cotta, & in essi volle esser sepolto fra le foglie della mortine, dell'uliuo, & dell'oppio nero. Ma è da auertir, che quel testo latino in Plinio è scorretto: Et doue dice (Defunctos se se multi fictilibus dolijs condi maluere) con l'aiuto de testi scritti a penna, et) de gli stampati meglio corretti, s'ha da leggere (fictilibus solijs) che così legge ancho il Biondo da For li con molti altri dotti. Et che questa voce (solium) sia posta per il sepolcro; non è punto insolito. Onde in Floro nel quarto libro è scritto di Cleopatra in questo modo, se però parlasse in lingua nostra. Trouato vn guardiano trascurato; si ritirò nel Mausoleo: che cosi chiamano le sepolture de'Re: et) quiui vestita, secondo il suo solito con superbo ornamento: si pose nel sepolcro pieno d'odori (il Latino dice In differto odoribus Solio) a lato al suo Antonio: & accostatesi le serpi alle vene: quasi dormendo si condusse amorte. Suetonio Tranquillo in Nerone Claudio dice. In quella sepoltura l'arca di porfido è serrata intorno da pietra Thasia: e il Latino dice (in eo munumento sohum porphyretici marmoris circumseptum est lapide Thasio. Quanto veramente appartiene alle foglie dell'uliuo: scriue Plutarco ne gl'instituti Laconici, e in Licurgo, che in Sparta i corpi morti si sepeliuano nelle foglie dell'uliuo. Onde chi dicesse, che di qui Pithagora hauesse preso questo costume; non errerebbe: quando è chiaro, ch'esso andò a Lacedemone per hauer contezza delle leggi di Licurgo. Da lui dunque scriue Plinio, che imparò Varrone quella foggia di sepoltura. Hebbero dopo questo i Romani un'altro costume, ch'era di coronar i sepolcri con corone di rose, et) ai mortine, et) dispargerui siori, & frondi, come si raccoglie massimamente da gli antichi epitaffi, che si trouano a Como, a Milano, a Rauenna, a Torcello, & altroue, & dalle auttorità de gli Scrittori. Cosi parimente si troua una memoria, di P. Cornelia Annia: la quale per non soprauiuere vedoua abandonata, spontaneamente si serrò viua co'l marito morto nell'arca: & quiui lasciò scritto, che fattosi sacrificio a Plutone 🔗 a Proserpina sopra l'arca, le fosse poi fatto un ornamento di rose. Gli epitassi ueramente; accioche nulla manchi a tanta notitia son questi. Il primo è in Como nella Chie sa di S. Benedetto: ma alquanto impersetto in memoria d'una certa Valeriana, 😙 d'Appis Valeriano suo figliuolo: nel quale uien commandato, che PER

--- PER OFFIC. TESSERARIOR. QVODANNIS (cofiè scritto per D.) LECTISTERNIVM PONATUR ET PARENTETUR. ITEM CO-RONAE MYRT. TERNAE, ET TEMPORE ROSAE IVLIO TER-NAE EIS PONANTUR. Oltra di cio Appio Eutichiano marito di quella Valeriana; dono alla Scola de bandierai gran somma di denari; accioche ne facciano quanto di sotto intenderete, che lo dirò meglio: e in vltimo OLEVM ET PROPI-TIATIONEM PER ROSAM PRAEBEANT. In Milano a porta Vercellese nell'antiporta di S. Ambruogio si legge questo.

> PETRONIO IVCVN. VI. VIR. SENI PETRONIA MIRA L. F. PATRONO QVAE H--S CCCC. LEG. POSSESSORIB. VICI BERDOMAG. IN HERM. TVEND. ET ROSA QVOTANNIS ORNANDVM.

L'altro che è in Rauenna in vn marmo è tale.

OB MEMORIAM PATRIS SVI DEC. VII. COLLEGII FABR. M.R.H-S M.N. LI-BERALITATE DONAVIT SVB HAC CON DITIONE VT QVOTANNIS ROSAS AD MONIMENT VM EIVS DEFERANT, ET IBI EPVLENTVR DVMTAXIT IN V. ID. IVLIAS. QVOD SI NEGLEXERINT, TVNC AD VIII. EIVSDEM COLLEGII PERTINERE DEBEBIT CONDITIONE SVPRA DICTA.

A Torcello città in Isola, come sapete, presso Vinetia, è ancho in vn'antica pietra que-Sto epitaffio, che proua il medesimo.

LONGIVS PATROCLVS SECVTVS PIETATEM COL. CENT. HORTOS CVM AEDIFICIO HVIC SEPVLT. IVNCTO VIVVS DONAVIT. VT EX REDDITV EORVM ROSAE ET ESTAE PATRONO SVO. ET QVANDOQ. SIBI PONERENTVR.

CO. VES. Et quelle ghirlandette, che anchora hoggi si trouano nell'urne, & ne'se polcri antichi, &) non paiono però di fiori, ma d'altra materia; che cosa sono elle?

CO. CES. Mi trouai vn giorno co'l giudiciosissimo scrittore il S. Pietro Spino, del cui valor fa testimonio la vita del famosissimo Capitan Bartholomeo Coglioni, da lui scritta; & a punto erano seco il S. Michele Carrara, & M. Alessandro Allegris, due chiari lumi della illustre patria Bergamo, alla sua delitiosa villa della

Mare-

Maregolda sopra'l Brembo, a sentire intorno a cio disputare: & su concluso, ch'elle erano ghirlande, fasciate con bendelle di lana di diuersi colori: lequali erano chiamate Lanisci dalla lana, che cosi le chiamano Festo, & Plinio, & non (come voglio no alcuni) lemnisci: & non solamente queste cordelle fasciauano le corone, ma elle ancho pendeuano al basso: & su fu antichissimo questo costume di farle di lana: ma Plinio scriue, che poi suron fatte d'oro, da principio schietto, & co'l tempo lauorato. Di queste tenie, che così ancho le diceuano, se ne legge in Plutarco nella vita di Filopemene: doue dimostra, che le vrne de'morti s'ornauano con simili fasciuole.

CO. VES. Jo non so, se per ventura parrà conueneuole moltiplicare in tante narrationi: et) alcuno vi potrebbe hauere, che contento sin qui; non cercherebbe piu lungo ragionamento, ne discorso de costumi de Romani; onde però si potrebbe commodamente passare a dir di quelli, che dall'altre nationi erano osseruati; nondimeno per che i sunerali ch'essi faceuano alle Vergini Vestali, conuinte d'adulterio; erano di ce-

rimonie molto diuerse da glialtri; amo che di cio m'entriate a ragionare.

CO.CES. Io lo farò contutto il cuore; ma innanzi a questo è necessario, ch'io non lasci di dirui, come i Romani soleuano nelle arche, oue eran rinchiusi i corpi morti, fare intagliar gli epitassi, che, secondo l'uso osseruato da noi, dichiarauano il nome, il prenome, il cognome della famiglia, e il particolar del morto, la tribu, i magistrati, co le dignità conseguite con altri aggiunti (come habbiamo veduto) di lascite satte nella loro ultima volontà, accioche sossero dispensati denari, sportelle, olio, pezzi di pane, vino, co altre cosè tali. Et eccouene vno essempio.

P. COELIO. P. F.

SER. ALBINO
VIBVLLIO. PIO
X. VIRO. STILITIB. IVDIC.
VI. VIRO. EQVIT. ROMAN
TVRM. EQVIT. TR. MIL. LEG.
XXII. PRIMIG. P. F. AD LECTO
INTER. PATRIC. AB. IMP. CAES.
TRAIANO. HADRIANO. AVG
SALIO. COLLINO. QVAEST
AVG. FLAMINI. VLPIALI. PR. DE
FIDEI. COMMISS. COS.
DESIGNATO
DECVRIONES. SVA. PECVNIA.

Ma se noi trouiamo, che i Romani con pompa sunerale sepeliuano le bestie, es saceuano lor nelle sepolture gli epitassi, che douremo creder noi, che sacessero a gli huomini?

CO. VES. [he con pompaessi sepelissero le bestie; ho io ben letto in Plinio di quell'

coruo, che uolaua ogni mattina ne'rostri, & uoltandosi uerso il foro: per nome salutaua Tiberio, & poi Germanico, & Druso, indi il popolo Romano, che passaua: & che essendo da un garzon di bottega stato amazzato; il popolo fece bellissime esse quie a quello vecello, ornandogli benissimo la bara, ch'era portata da due Mori, & facendogli andare innanzi il'pissaro, & corone d'ogni sorte: & che su sepolto suor della porta nella via a manritta, al luogo detto Ridicolo: ma che ne a questo, ne ad altro animale sosse satri diedero sepoltura honorata a' lor caualli.

CO. CES. Ben vi credo io facilmente, che cio non habbiate letto: e stimo che sia noto apochi questo, c'hora io vi dirò, che dal Porcacchi su osseruato. Andaua egli l'anno MDL XIII. da Roma a Tiucli, per sar diuersi suoi seruiti per il paese de Sabini: & caualcando il giorno dell'Ascensione (come è curioso di veder cose bel le) osseruò per la strada vn Suppedaneo, cioè vn muricciuoletto alquanto ruinato: nel quale era questo epitassio ridicolo, ma degno d'esser considerato, fatto sopra la

Mula di P. Crasso.

DIS PEDIB. SAXVM.
CIVCIAE DORSIFERAE ET CLVNIFERAE
VT INSVLTARE ET DESVLTARE
COMMODETVR PVB. CRASSVS MVLAE
SVAE CRASSAE BENEFERENTI
SVPPEDANEVM HOC CVM RISV POS.
VIXIT ANN. XI.

Questo epitaffio per mio parere, a chi ben lo considera a parte a parte, è molto ingegnoso, pieno di gratia. Hor voi douete sapere che questa sorte di suppedanei era
frequente per le strade: percioche non si vsando all'hora le staffe; con questi veniua
no ad accommodarsi a montare, a ascendere. Et auertite ch'io ho detto che gliantichi non vsarono staffe nel caualcare, seguitando in cio l'opinione di Giouanni Tortelli Arretino, huomo non punto ignorante: dietro alquale sono andati molti altri,
fuor che Galeotto Martio da Narni: ilquale nel libro, ch'ei sa de Dostrina promissua a cap. 28. tassando mordacemente il Tortellio; adduce un verso di Lucretio nel quinto, ch'è tale

,, Et prius est armatum in equo conscendere clostris.

Nelqual luogo dice egli Klosta è la scala, & quel che pende dalla sella sino al ventre de caualli, che a chi vol montare in sella; rende facilità: & non s'accorge il Martio, che in niun codice di Lucretto si legge (Clostris) ma (costas) & quando ben quel testo a suo modo si leggesse; non Klosta presso i Greci, ma uposta, come tutti sanno deno: a Scala. Hora che presso gliantichi non ci sosse buso delle staffe, oltra le anti-

che statue equestri, le medaglie, & i marmi scolpiti con cauallieri a cauallo senza esse possiamo anchora comprenderlo da questo, che nel libro di Xenosonte dell'arte equestre, quando si sforza d'insegnare, in che modo s'habbia a montare a cauallo; non riconosce punto l'uso delle staffe. Così in Giulio Polluce nel lib.x. a cap. x. & xij. & altroue. Ma secondo che l'uso antico non le haueua; così per auttorità di S. Girolamo si ha, che ne' tempi meno antichi furono introdotte; quando egli scriue in una sua epistola, ch'alla riceuuta d'alcune lettere; haueua gia il piei nella staffa (in bistapia dice egli) per montare a cauallo. In Roma anchora in un uecchio marmo u'è indubitata mention della staffa in questo epitaffio, ch'è posto con queste & altre auttorità a cio appartenenti dal Cauallier Maggi. L'epitaffio è in questa forma, per mio parer, non antico, ma uecchio.

D. M.

QVISQVIS LECTVRVS ACCEDIS
CAVE SI AMAS. AT SI NON
AMAS PENSICVLA MISER QVI
SINE AMORE VIVIT DVLCE EXIT
NIHIL. AST EGO TAM DVLCE
ANHELANS ME INCAVTE PERDIDI
ET AMOR FVIT.

EQVO DVM ASPECTVI FORMOSISS.

DVRMIONIAE PVELLAE VIRGVNCVLAE

SVMMA POLVORIA PLACERE CVPEREM

ÇASV DESILIENS PES HAESIT STAPIAE

TRACTVS INTERII.

IN REM TVAM MATVRE PROPERA V A L E.

Dicono anchora, che in Imola di Romagna non son molti anni su trouata vna sepoltura antica, fatta (come si ritraheua dalle note numerali dell'epitassio) piu di ottocento anni prima: nella qual suron trouate l'ossa d'un Caualliere, consumate dal
la vecchiezza, con la sella marcia d'uno cauallo, con le stasse attaccate, non molto dissimili a quelle, ch'usiamo hoggi. Ma torniamo al nostro ragionamento primo. Hauete dunque veduto l'epitassio della mula di Crasso: de'moderni n'ho
io ancho letto vno in Fiorenza su le sponde del siume Arno, presso la piazza del
vino, satto da M. Carlo Capello Ambasciator per la Republica di Vinetia presso
quella di Fiorenza a vn suo cauallo, ch'è tale.

OSSA EQVI CAROLI CAPELLI LEGATI VENETI OBSESSA VRBE. Et sotto que sto son due versi, vno essametro, vo vno pentametro. Eccoui dunque prouato a bastanza, che sino alle bestie si saceuano gli Epitassi. Ne resterò di dirui per trapasso, che bene spesso ancho se ne leggono alcuni ridicoli, e ingegnosi, come in Roma, vo suora ha molte volte osseruato il Porcacchi: ma fra gli altri ingegnoso, vo ridicolo è que sto in Dialogo del marito es della moglie, c'hauendo sempre contrasto l'un contra l'altro in vita; ancho in sepoltura con que ste parole litigauano.

OHE. HIC VIR ET VXOR NON LITIGANT.

QVI SVMVS NON DICO.

AT IPSA DICAM. HIC EBRIVS EBRIVS

ME EBRIAM NVNCVPAT. NON DICO AMPLIVS.

HEI VXOR ETIAM MORTVA LITIGAS?

Vedete quanto è faceto e ingegnoso questo. Ma vengo hora a trattar de' funerali vsati farsi da' Romani alle Vergini Vestali, conuinte d'adulterio, secondo che mi hauete richiesto: la qual cerimonia è bella, & la vedrete qui intagliata per mano del Porro con molta accurata industria.

CO.VES. Voi Mi hauete posto in campo vn'altro soggetto: ilqual son vago d'intender pius alla spiegata: É è, che ne gli Epitassi antichi (come hauete detto) si dichiarauano ancho i legati, o lascite satte da dispensarsi, come denari, sportelle, olio, E simili altre cose: ma non m'hauete poi detto altro: però dichiarateui piu apertamente.

CO.CES. Marcello Giurisconsulto dottissimo nelle Pandette sotto la Rubrica De annuis legatis & fideicommissis, dice, che un certo ordinò, che il giorno del suo natale sossero fatte le Diussioni à Decurioni, (he cosa vogliano dir queste Diussioni, ne dal Budeo, ne dall'Alciato, ne da molti altri è stato dichiarato: ma solo (per quanto ho veduto) dal Cauallier Maggi con l'aiuto di questi tre epitassi. Il primo si vede a Como: ma per l'ingiuria de tempi tronco, che è quel che di sopra v'ho registrato. Tuttauia, non hauendolo posto all'hora; lo metterò al presente, come è.

PRAEBEANT.

ITEM LECTISTERNIVM TEMPORE PARENTA-LIORVM EX ->C. CC. MEMORIIS EIVSDEM VA-LERIANAE, ET APPI VALERIA. FIL. EIVS PER OFFIC. TESSERARIOR. QVODANNIS PONATVR, ET PARENTETVR.

ITEM CORONAE MYRT. TERNAE ET TEMPORE ROSAE IVL. TERNAE EIS PONANTVR MICATAE DESILITIS EX -3C. L. PROFVNDANTVR.

ITEM APPIVS EVTYCHIANVS MARITYS EIVSDEM

VALERIANAE SCHOLAE VEXILLARIORVM LARGITVS EST H-S XXX. N. L. CVIVS SVMMAE RED. DITV QVODANNIS DIE SS. NATALIS EIVS ANTE STATVAM LECTI EX 3C. CCL. PONANT. SPORT. 3C. CCL. INTER PRAESENT. SIBI DIVID. OLEVM ET PROPIN. PER ROSAM PRAEBEANT.

Questo che segue è in Rauenna, & è registrato dal Volterrano nel libro xvi. de suoi Commentari Urbani, & dal Biondo da Forlì nel lib. 2. di Roma Trionsante, & da altri: manontroppo emendato.

D. Frank M.

FLAVIAE. Q. F. SALVT. CONIVGI CARISSIM AE L. PVBLICIVS ITALICVS DEC. ORN. ET SIBI V. POSVIT. HIC COLL. FABR. M. R. H-S. XXX. VIV. DED. EX QVO REDDITY QVOTANNIS DEC. COLL. FABR. M. R. IN AEDE NEP. QVAM IPSE EX-TRVXIT DIE NEPTVNALI ORVM PRAESENTI-BVS SPOR. > . BINI DIVIDERENT VR. ET DEC. XXVIII. SIVE >1<. CENTENI QVINQVAGENI QVOTANNIS DARENTVR. VT EX EA SVMMA SICVT SOLITI ARCAM PVBLICIORVM FLA-VIANI, ET ITALICI FILIORVM, ET ARCAM, IN QVA POSITA EST FLAVIA SALVTARIS VXOR EIVS, ROSIS EXORNENT DE >1<. SA-CRIFICENT'QVE EX XXII. ET DE RELIQVO IBI EPVLENTVR. OB QVAM LIBERALITA-TEM COL. FABR. M. R. INTER BENEMERITOS QVOTANNIS ROSAS, PUBLICIIS SUPRA SE, ET FLAVIA SALVT. VXORE EIVS MITTENDAS EX >1 <. XXXV. SACRIFICIVM QVE FACIEN-DYM DE XX. H--S. PER MAGISTROS DECREVIT.

Il terzo è a Rieti: il qual similmente vi registrerò, per venir poi al rimanente; &

èscritto con queste parole.

T. FVNDILLIO GEMINIO VI. VIR. AVG. MAG. IVV. AVGVSTALES PATRONO ET QVINQ. PER-PETVO OPTIME MERITO. HIC ARCAE AVGV-STALIVM SE VIVO H.-S. XX. DEDIT. VT EX REDDITV EIVS SVMMAE DIE NATALI SVO IIII. K. FEBR. PRAESENTES VESCERENTVR. ET OB DEDICATIONEM STATVAE DECVRIONIBVS ET SEVIRIS, ET IVVENIBVS SPORTVLAS, ET POPVLO EPVLVM ET OLE VM EADEM DIE DEDIT.

Hor da queste tre inscrittioni si vede, come posta innanzi a gliocchi, la dichiaratione del uostro dubbio; cioè che le Diuisioni erano Sportelle (queste erano, o denari, o cibi posti in alcune sporticelle, & dispensate a chi si doueua) denari, olio, croste o pezzi di pane, uino, & alire cosi fatte largitioni, che i Testatori lasciauano a' lor Collegij, & Compagnie, o (come dicono a Vinetia) Scole, o Fraternite d'artesici, o di trassicanti, & tal uolta al popolo, per il giorno del lor natale, che a'uiui era solenne & sestiuo, o vero per il giorno annuale della lor morte: accioche ogni anno in tal giorno fossero in lor memoria dispensate. Et queste Diuisioni non pure a' Decurioni; ma ancho erano per testamento lasciate da'testatori a' lor serui fatti liberi, come s'ha da altre inscrittioni antiche: & tal vo'ta per segno d'allegrezza suron date dall' Imperator Romano al Senato, a' Cauallieri, & alla Plebe, come s'ha da molti luoghi di Suetonio, di Cornelio Tacito, & d'altri: ma torniamo al fatto nostro, senza piu moltiplicare per hora in auttorità, o in antiche inscrittioni.

CO. VES. Conuien dunque, che ragioniate de'funerali, che i Romani faceuano alle Vergini Vestali: ma io non credo, che fosse carico di violata relligione, o coscientia, se di queste vergini mi parlaste ancho piu copiosamente quel che ne sapete, cio è dell'institutione, de'costumi, & d'altre cose a esse appartenenti, sin che veniste al funerale.

CO. CES. Le Vergini Vestali, secondo Dionigi Alicarnaseo nel lib.2. Liuio nel primo, Es Plutarco nella vita di Romolo Es di N uma; furono, come molte altre cose sacre, instituite da Numa Pompilio. Altri nondimeno (come scriue Plutarco) fra i quali è Virgilio, stimano che questo costume sia assai piu antico: percioche scriuono, che uene da Troia & da'Troiani, dopo c'hebbero haunto il Palladio. Questo passì prima da'Troiani a' Lauinij: dipoi a gli Albani: & finalmente a' Romani. Onde Virgilio nel secondo della sua Eneide scriue, che Hettore da piu secreti penetrali, cauò, H consegnò a Enea con le proprie mani le bende, la possente Vesta, e'l fuoco eterno. Percioche a questa Dea era consecrato il fuoco perpetuo, che mai non si spegneua: et) alla custodia d'esso per mantenerlo sempre acceso erano poste alcune Vergini sacre. Chi fosse questa Dea Vesta sono usriate opinioni. Credono alcumi, chella sia la terra: altri il puro suoco: & altri l'istessa, che Opis, & Cibele madre di tutti gli Dei: le cui cose sacre, cio è il fuoco, che sempre ardeua, con le Vergini, co'Dei penati, et) co'l Palladio da Enea suron portate da Troia nel Latio: doue hauendo edificato Lauinio; consacrò un tempio a Vesta: nel qual ripose queste cose sacre. Dopo lui Ascanio edificata Alba lunga; fabri cò in una parte del monte Albano un tempio, sotto al quale era un boschetto: doue Ilia, o Rhea Silvia madre di Romolo fu ingravidata. Orale ministre di Vesta osseruauano perpetua verginità: percioche fu antico costume de Latini scegliere donzelle nobili, & caste, che seruissero a questa Dea: & questo dicono alcuni che suosseruato ancho da Romolo: ilquale instituì, secondo M. Varrone, castissime cerimonie di sacri-

ficy:

ficij: & drizzato un tempio a Vesta; elesse le vergini Vestali. Benche altri (come ho detto)non Romolo, ma Numa Pompilio vogliono, che sosse l'auttor di quest'ordine.

CO. VES. Io ho opinione, che i sacrificij di queste Vestali fossero antichissimi, et la lungo tempo innanzi a Romolo: percioche Ilia, o Rhea madre d'esso su vergine Vestale, come è chiaro per li scrittori da voi citati: et che Numa fosse quello, che in Roma a questa Dea drizzasse il tempio: atteso che Romolo per memoria, che la madre haueua violato quei sacrificij; non curò mai d'ergerlo: est così le ordinasse un prescritto numero di vergini, assegnando il modo, e'l tempo di eleggerle, l'honor che s'hauesse loro a fare, la pena alle delinquenti, est sinalmente insegnasse lor tutte le cerimonie, che poi da' Romani surono osseruate: ma innanzi a Numa non credo, che con tanta accuratezza le hauessero in osseruanza.

(O. CES. lo son dell'istessa opinione, & a punto, quando m'apparecchiaua a dirlo; mi preueniste. Ora Numa su quegli, ch'edissicò il tempio di Vesta in sorma circolare nel soro fra'l Palazzo, e'l Campidoglio, secondo l'antico uso de'Latini, et) de gli Albani: et diede le cose sacre di Vesta, e'l suoco perpetuo ad alcune uergini; accioche lo custodissero.

CO. VES. N on sarà male fra tante altre belle particolarità, che voi diciate anchora di piu, per qual cagione gliantichi consegnassero la custodia di questo perpe-

tuo fuoco di Vesta alle sacre vergini.

CO. CES. Per raccomandar quella pura e incorrotta sostantia del fuoco a corpi similmente inuiolati, e incorrotti: o forse per aggiugnere alla uera castità cosa sterile e infeconda. Ma per questo uolsero, che nel tempio di Vesta si conseruasse il fuoco perpetuo: percioche gli antichi niente altro reputarono Vesta, che puro fuoco: o pure perche Vesta fosse il medesimo che la terra; la qual tenendo luogo in mezo del mondo; mandi fuora di se stessapalle di fuoco. Pensano dunque alcum, che niente altro dalle sacre vergini fosse custodito, che fuoco inestinguibile. Altri tengono, che oltra questo nel tempio di Vesta si conseruassero altre cose secrete, non conosciute ne ancho da propri Pontefici, ne. daile vergini Vestali, non essendo lecito vederle, ne vdirle. Altri scriuono, che in quel tempio fossero due dogli non molto grandi: uno aperto, er un chiuso: ma non si sa cio che dentro ui fosse riposto. Altri stimarono, che vi si custodisse ancho il Palladio. Ora quante volte quel fuoco perpetuo per qual si voglia accidente; si ammorzaua; era pronostico di gravissimi mali, che soprastessero alla città: et) di questo piu d'ogni altra cosa graue haueuano paura i Romani, stimando che quanto prima fosse per auenir la ruina della Città, come interuenne in tempo della guerra di Mitridate, & della ciuile, che s'estinse quel fuoco. Et è da auertire, che come s'era ammorzato; non era punto lecito raccenderlo con altro fuoco: ma con grandissime preghiere cercando di placar la deità di Vesta; con molti sacrifici cauauano il nuovo fuoco da raggi del Sole, accendendo fiamma pura e immaculata con un vaso pieno d'acqua

d acqua opposto al Sole. Di queste Vergini il primo fu Numa, che n'elesse quattro, tutte nobilissime, et) patritie, Gegania, Berennia, Canuleia, & Tarpeia; alle quali poi, cresciuta la città, per la moltitudine de sacrifici, che saceuano; dal Re Seruio Tullio ne surono aggiunte due altre: & così surono sei vergini Vestali: il qual numero durò poi sempre sin che durò quel Sacerdotio. Quella che d'esse era capo; si chiama-vergine Vestale massima, come è chiaro per questa inscrittione.

CLOELIAE. CLAVDIANAE

V.V. MAXIMAE

A. DIIS. ELECTAE. MERITO

QVAM. SIBI. TALEM ANTISTITEM

NVMEN. VESTAE. RESERVARE. VOLVIT

COELIA. NERVIANA. SOROR

CVM. PIERIO. CONIVGE. AC. LIBERIS

SVIS. ORANTES. VT. PER. TOT. SAECVLA

FACERE. DII. PERMITTANT.

Auertite anchora quest'altra.

FL. MANILIAE. V. V. MAX.
CVIVS. EGREGIAM. SANCTIMO.
NIAM. ET. VENERABILEM
MORVM. DISCIPLINAM
IN. DEOS. QYOQYE. PERVIGILEM
ADMINISTRATIONEM
SENATVS. LAVDANDO
COMPROBAVIT
AEMILIVS. FRATER. ET
RVFINVS. FRATER. ET
FLAVII. SILVANVS. ET
EIRENEVS. SORORIS. FILII
A. MILITIIS. OB. EXIMIAM
ERGA. SE. PIETATEM
PRAESTANTIAM. QVAE

Ho trouato molti riti diligentissimamente scritti da L. Antistio Labeone, che appar teneuano all'elegger la vergine vestale, cioè di che età doueua essere, di che padre, Es madre, di che conditione, es qualità, che privilegij haueua; es d'altri particolari non indegni: ma per non esser di souerchio prolisso fuor de termini del principiato nostro ragionamento; lasciata ogni altra cosa da parte; me ne verrò solo a quella, che appartiene a dichiarar la presente tauola, intagliata cosi maestreuolmente dal Porro.

CO. VES. In non comporterò mai, che mi frodiate particolari tanto notabili. Però imaginateui pur di dirmeli, gia che io son vago d'ascoltarli. N' iun'altro v'ha qui, che ci ascolti; et voi a mia requisitione sate hera questo ragionamento: ne a me rinorisce intender cose tanto elette: ma quando vene altro ascoltator qui sosse, con di ciò hauesse alcun todio; andassesi con Dio alla luon'hora; percioche a muno si su vio mia in questa casa, suor che in riceuer cortesia.

(O. CES. L. Antistio Labeone, che diligentissimamente scrisse del modo di pigliar la vergine vestale; dice che non era lecito pigliarla minor di sei anni, ne mag gior di dieci. Che bisognaua che'l padre (+) la madre d'essa fossero viui. Ch'ella non fosse punto scilinguata, ne sorda, ne in altra parte del corpo storpiata, ne offesa. Che essa, o il padre d'essa non fossero emancipati; tutto che viuendo il padre fosse in potestà dell'auolo. Che ne il padre, ne la madre fossero stati in servitu, o impiegati in esfercitij vili: veniua però tuttania scusata, se hauesse haunto sorella, che fosse stata tale. Che il padre fosse stato, o Flamine, o Augure, o de XV. deputati a fare i sacrifici, o de' sette Epuloni, o de Salij. Le spose ancho del pontesice, & lè figliuole de Tubicini sacerdoti trombetti soleuano essere esenti da questo sacerdotio. G. Atteio Capitone, vno de XV. deputati a fare i sacrifici, lasciò scritto, che non si doueua ne ancho elegger la figliuola di colui, che non hauesse stanza in Italia, & ch'era da scusarsi quella di colui, che non hauesse generato tre figliuoli. Ora la vergine Vestale subito ch'era stata eletta, & accettata; era menata nella par te, ch'era dinanzi al tempio di Vesta, & consegnata al Pontesice: e incontinente colei senza emancipatione, et) senza altro mutamento era fuor della potestà del padre, & acquistaua auttorità di far testamento. Numa Pompilio prescrisse alle vergini Vestali trenta anni di castità: ne'quali viuendo caste, e incorrotte; maneggiauano le cose sacre, faceuano i sacrifici & l'altre cerimonie a Vesta. Questo spatio di trenta anni era diviso in tre parti: percioche ne' primi dieci anni imparauano: gli altri dieci ministrauano i sacrifici: & gli vltimi dieci insegnauano all'altre giouani. Passati i trenta anni haueuano potestà di maritarsi: & all'hora deponeuano le bende, et) l'altre insegne del sacerdotio. Ma però si legge, che pochissime si maritassero: &) di piu scriuono, che queste che presero marito; hebbero tante auuersità mentre che vissero, che tutto il tempo della lor vita consumarono infelicemente pentite, & piene di dolore & d'affanno, quasi che la Dea Vesta facesse vendetta della riceuuta ingiuria, co'l farle sortire infelice fine a gli anni loro. Per la qual cosa l'altre, indotte da questi essempi, restarono caste & pudiche al seruitio di Vesta. Quando ne moriua alcuna innanzi al fine de trenta anni; era necessario in luogo della morta sostituirne vn'altra. Di giorno a ogniuno era lecito trat tenersi con queste Vergini: ma di notte era prohibito a gli huomini andar da esse. Queste furono dal popolo Romano con molti & grandissimi honori honorate: il che le poteua consolare nel desiderio di maritarsi, o d'hauer figliuoli. Percioche elle eran tenute sacrosante, e inusolabili: Osauano il littore: haueuano nel Circo, es a gli altri stettacoli il luogo piu honorato & piu degno. Se per sorte alcuno scelerato mena to alla morte; si fisse incontrato in vna vergine Vestale; non era piulecito farlo morire: ma però ella era costretta a giurare d'hauerlo incontrato a caso, & non ad artes

arte, ne in bella proua. Ma se'l condennato hauesse incontrato alcuna d'esse, quando ell'era portatasu la bara alla morte; non restaua per questo d'esser satto morire. Ora se la vergine Vestale commetteua qualche errore, o negligentia delle cerimonie sacre, o mala custodia del fuoco perpetuo a lei raccomandato, o qualche altro peccato simile; nuda era distesa sopra un lenzuolo, en nel piu secreto, e scuro luogo della casa dal Pontesice massimo le era dato con un flagello di molte busse. Ma se alcuna portatasi poco pudicamente, perduta la sua castità; era conuinta d'incesto; con questa vergognosissima & miserabil maniera di morte era fatta morire. La legauano sopra una bara, & copertala ben di fuori, che ne ancho la voce d'essa potesse esser sentita; la portauano per mezo la piazza dal tempio di Vesta fino a porta Collina, come morta, piagnendo i parenti, & gliamici. Dietro le andauano i Pontesici, & gli altri Sacerdoti con graue malinconia senza pur dire una parola. Presso porta Collina dentro le mura della Città, era un poggetto, ch'anchor hoggi vi si vede aman manca di chi va alla porta: nel quale era la sepoltura delle Vestali impudiche. Quiui era vnastanza sotto terra, alla qual s'entraua per vna buca, calandosi giu per vna scala. In questo luogo la corrotta Vergine, sciolta da legami, col capo coperto, dopo che il Pontefice massimo haueua detto alcune parole secrete, e insieme con glialtri sacerdoti le haueua voltato le spalle; sola veniua ella dal carnefice mandata giu: & poi leuate le scale; da ogni parte il luogo, era serrato. Quiui accioche non paresse, che di fame la volessero far morire; era posto un poco di pane, d'acqua, di latte, & d'olio, & era un letto rifatto, & una lucerna accesa. Cio fatto i Sacerdoti si partinano, & quel giorno era feriato nella Città: la quale Stana addolorata, e spaurita fuor di modo, massimamente che credeuano essi la pena della Vestale esser pronostico a tutta la città es alla Republica di granissima sciagura. Ne ue-

ramente la Città haueua alcun giorno piu cordoglioso, ne piu mesto di quello, nel qual si puniua qualche uergine Vestale. Ma è tempo homai, che facciamo consideratione sopra questo intaglio, fatto dal Porro, che qui uedete, cosi bene or al uiuo

elbroll-

QVAR-

#### TAVOLA SEPOLCRALE DELLE VERGINI VESTALI IN ROMA.

IIII.



O.VES. Io l'ho contemplato molto bene, & mi riesce bello: ma perche questo discorso delle Vergini Vestali m'aggrada singolarmente, & non credo gran fatto, che da molti Scrittori nella nostra lingua ne sia stato trattato per ventura contanta particolar diligentia, quanta

è la presente; però amo che se vihauete altro di notabile da dirmi'in proposito di queste Vergini; voi me ne facciate parte: il che tanto piu mi sarà grato, quanto riconosco in questi loro, molti ordini osseruati dalle sacre Vergini della Santissima Relligion nostra, che noi Suore, & Monache, con nomi veramente appropriatissimi, domandiamo.

CO. CES. Del modo di pigliar la Vergine Vestale noi n'hauete a bastanza, per quel ch'io mi creda, inteso: ne ve ne ha altra memoria antica, se non che la prima su presa da N uma Pompilio secondo Re de'Romani. Tuttauia mosso, così da molte congetture; come dal testimonio di Q. Fabio Pittore in quel luogo, doue citale parole, ch'era

solito dire il Pontesice massimo, quando pigliana la vergine Vestale; stimo che innanzi a Numa la prima volta sosse presa. Le parole son queste, ch'io per non leuar loro lo splendor dell'antichità, vi reciterò latine.

, SACERDOTEM VESTALEM, Que sacra faciat, que ius sit, & Sa-

serdiem Vestalem facere pro pepulo Romano Quiritibus vii, quod opti-

, ma lege fiat, ita te Amata capio.

(O. VES. Che voce è quella Amata? forse il nome di quella sacerdotessa, che dal Pontesice erapresa a ministrar, come dicono quelle parole, i sacrifici, & haue-

ua libertà d'eleggere altra Vergine & Sacerdotessa?

CO. CES. Cost chiamana il Pontefice massimo colei, ch'esso pigliana; percioche la prima, che sosse mai presa a quel ministerio; su detta Amata: onde dal nome d'essa in quell'atto di pigliarle; tutte così le denominana. Che quanto al resto habbiamo veduto di sopra, che niuna delle quattro prese da N uma Pompilio, delle quali Plutarco mette i nomi; su chiamata come questa. Onde di qui congetturate, che innanzi a quelle quattro di N uma, le Vestali surono. Ora del pigliar la vergine Vestale si trona la legge Papia: la qual ordina, che adarbitrio del Pontesice massimo s'eleggano del popolo xx. vergini, delle quali in publico a sorte se ne faccia scel ta. Ma questa sorte per la legge Popilia a poco a poco su leuata via. Percioche se alcuno nato honoreuolmente sosse andato a tronare il Pontesice massimo, es gli hauesse offerto vna sua siglianela al sacerdotio; pur che salue l'osservationi della relligio ne s'hauesse potuta pigliare; per gratia della legge Popilia, era presa.

CO. VES. Per qual cagione, o rispetto s'usa questa voce Pigliare, potendosi

dire Accettare, Eleggere, o altre tali?

CO. CES. Per questo si dice, che la Vergine era presa; percioche presa per mano dal Pontesice massimo; era tolta, come quasi satta prigionera in guerra, a quel padre, in cui potestà ella era, es menata via.

CO. VES. Onde trahenano elle il vitto proprio?

CO. CES. Erano gouernate a spese del publico: & ne' Commentari d'Antistio Labeone, che compose in xij. tauole; era scritto, che la Vergine Vestale non era herede d'alcuno ab intestato: ma i beni andauano in publico.

CO. VES. Quanto tempo trouate voi per l'antiche historie, che durasse questo

facerdotio in Roma?

CO. CES. Fino al tempo di Theodosio Imperatore il vecchio: percioche hauendo egli abbracciato ardentissimamente il culto della pietà Christiana, H) essendo sopra tutti ghaltri Imperatori Romani contrario alle antiche superstitioni de gentili; volle che fossero le vergini Vestali del tutto leuate via.

CO. VES. Non hebbe egli alcun contrasto dal Senato Romano, et) da gli altri ministri

ministri del Demonio, che faceua suo sforzo per non lasciare abolire i riti vecchi

& destrugger gl'idoli del suo falso dogma?

CO. CES. Hebbe veramente: & per dichiararui con piu particolarità questa hi storia; douete auertire, c'hauendo Theodosio vinto & vcciso Massimo Tiranno, che atradimento haueua amazzato Gratiano Imperatore presso Lione; & tornatosene a Roma per trionfar del Tiranno; dopo c'hebbe trionfato, Et creato Honorio. suo figlinolo Imperatore; persuase al Senato Romano, che faceua ogni opraper ritener l'antica relligione, che lasciati gl'inganni, & gli errori in che era; uolesse abbrac ciare il vero culto de'Christiani: il quale distrugge & atterra tutte le sceleraggini. Ma niuno si mosse per le persuasioni di lui, negando di poter posporre i precetti & gli ordini de'loro antichi, alle nuoue inuentioni de Christiani; gia che la lor Città. per l'osseruanza de'lor riti s'era conseruata salua presso a mille & dugento anni: & non sapeuano che fortuna douesse hauere, se ve n'hauessero introdotto altri migliori. Instò all'hora il pietoso Principe, & disse, che la Republica era molto aggrauata dalle spese, che si faceuano per le cose sacre; ilche non potendo il Senato difende re; con uno editto furon leuate innanzi a tutte l'altre le vergini Vestali, i Pontefici, gli auguri, i XV. deputati afare i sacrifici, i feciali, i salij, i sette epuloni, & altri sacerdoti, a'quali furon tolte l'entrate publiche & prinate: talche crescendo a poco a poco la relligion Christiana; furono abolite le superstitioni de gentili; gia che i sacerdoti, perdute l'entrate, con le quali soleuan nodrirsi & alimentarsi; non haueuano piu alcun suffragio, & per necessità conueniuano abandonare il sacerdotio. Diminuissi anchora in questo tempo l'auttorità del Senato suor di modo: onde Q. Aurelio Simmaco huomo chiarissimo, prefetto di Roma andò ambasciatore a gl'Imperatori Theodosio & Valentiniano il giouane, per tornare in pristi no l'antiche cerimonie, & massimamente le vergini Vestali : ma non essendo state accettate le sue domande; non poté ottener cosa che volesse. Fu questo Simmaco del l'ordine de Senatori, et) (quelche a quel tempo era fra essi grado supremo, si come ancho fu fra i lor maggiori) pontefice dell'antiche cerimonie, augure, & de' XV. deputati a' sacrifici, come si puo comprender dall'inscrittione alla sua statua: & per cio poco affettionato a Christiani, secondo che le nature de gli huomini sono inclina te al commodo proprio: & per ventura, se presso i Christiani hauesse potuto saluarsi il suo luogo; haurebbe hauuto altra opinione. Contra costui esclamarono con gran ve hementia presso gl'Imperatori il beato Ambruogio Vescouo di Milano in prosa, & Aurelio Prudentio in versi heroici: (2) per le lettere d'esso beato Ambruogio all'Im perator Valentiniano gagliardamente son ributtati tutti i colpi, che Simmaco haueua contra noi tirati, come da esse, che son due in questo soggetto, puo ottimamente vedersi. Ora questo è quanto io ho hauuto che dirui in proposito delle vergini Veni vestali. Se vi par, che vi dica altro intorno a questi altri funerali; a voi sta il commandare.

CO. VES. Per compita dichiaratione di quanto vauano i Romani in queste cerimonie de' morti; mi sarà piacere intendere, che cerimonia vassero essi in deisicare i loro Imperatori, dopo ch'erano morti; et) quali fossero presso loro i deisicati, o (come essi diceuano) riposti fra gli Dei. Questa cerimonia vata secondo la vani tà di quella falsa relligione, credo che non dispiacerà; tanto piu ch'io veggo qui

vna di queste carte, che a cio mi pare appropriata.

CO. CES. Le carte che qui vedete per cio disegnate son due: percioche il Porro con ottimo giudicio, cosi consigliato dal Porcacchi, ha partito questa cerimonia della con secratione de gl'Imperatori, che chiamauano Apotheosi, in due tauole, che vi mostre rò poi. Ora questo vso di deisicare su introdotto prima da Augusto Cesare : et) poi da Tiberio fu rinouato: (t) si consecrauano quelli Imperatori, che dopo morte hauessero lasciato figliuoli viui, & successori nell'Imperio. Il primo di tuttifu Augusto, che deificò Giulio Cesare: dipoi Tiberio fece questo honore ad Augusto: N erone. a (laudio: Tito a suo padre Vespasiano: Domitiano al fratel Tito: Traiano a Nerua: Adriano a Traiano: Antonin Pio ad Adriano: Marco a suo padre Pio, & a L. Vero suo fratello: Commodo a Marco: Seuero a Pertinace & a Commodo: & poi Antonino e) Geta a Seuero lor padre: & quando questi due fratelli consecraron Seuero; Herodiano scrittor di quei tempi descrisse il modo tenuto in simil cerimonia, che è questo qui rappresentato in disegno. Douete nondimeno sapere, che prima era cerimonia semplice, & senza tanti riti: ma poi a poco a poco nelle consecrationi, hor di questo, & hor di quello Imperatore ve ne furono aggiunti de nuoui; fin che fu ridotta quasi in questa forma, c'hora io vi reciterò, per quanto ho potuto ac curatamente raccoglier dalle memorie antiche. Quando l'Imperator morto haueua a esser consecrato; la città tutta cessaua da tutti gli essercity, come se fosse stato giorno festiuo: ma staua come in doloroso pianto. Sepeliuano prima il corpo morto con sontuose esseguie, come all'hora si costumana: & poi facenano una imagine di cera, che quanto piu si potesse; assomigliasse al morto: & la metteuano nel uestibolo del Palazzo sopra un grandissimo letto d'auorio posto in alto, & tutto coperto di panni d'oro. Staua quella imagine pallida a giacer nel letto, come se fosse stata un vero ammalato. Intorno al letto stauano per gran pezza del giorno a sedere, da man sinistra tutti i Senatori, vestiti di vesti nere: & da man destra le matrone; che per la dignità de' Mariti, o de Padri fossero piu dell'altre illustri : & niuna d'esse haueua oro, o alcun'altro ornamento al collo: ma tutte eran vestite di bianco schietto, & nel viso mostrauano d'esser molto adolorate: e in questa guisa continuauano per sette giorni. Intanto ogni di veniuano al letto medici, che mostrauano di toccare il polso all'am-

all'ammalato: & di continuo riferiuano, ch'esso andaua peggiorando; sin che parena lor di dire, che fosse venuto a morte. Come l'haueuano dichiarato morto; i giouani piu nobili & piu garbati dell'ordine de Senatori & de Cauallieri si leuauano il letto su le spalle, st) per la via sacra lo portauano nell'antico foro: doue i magistrati Romani haueuano per Vanza di deporre, & rinuntiar l'imperio & l'auttorità loro. Era nel foro Romano edificato un tribunal di legno, che pareua di pietra: sopra lquale viera stato lauorato un certo edificio, che d'ogni intorno era sostentato da colonne, es era diuersamente ornato d'auorio & d'oro. Sopra questo era stato portato vn'altro letto consimile, con ornamenti di porpora & d'oro intessuti: e intorno haueua capi di diuersi animali della terra & del mare. Ora in questo letto metteuano quella imagine di cera ornata trionfalmente, che dal Palazzo vi haueuan portato: & quiui staua vn fanciullo molto bello con pene di pauone a cacciargli le mosche, come se l'Imperator dor misse. Mentre che l'imagine quiui giaceua, i viui Imperatori figliuoli di Seuero, il Senato, & le mogli de Senatori vestite de gl'istessi habiti; s'accostauano al letto, fin che tutti fossero giunti nel foro. Quiui le Donne si metteuano aseder sotto i portichi, e il Senato allo scoperto. Dall'una parte & dall'altra del soro erano stati sabrica ti alcuni gradi, come quei delle scale: sopra i quali dall'un lato era un choro di fanciulli tutti de'piu nobili & patritij, & dall'altro vn'altro choro di femine illu-

Stri, che cantauano hinni, & altre canzoni in honor del morto con voci meste, « piene di cordoglio: & di queste cose quella parte, c'ha potuto apparir nel disegno d'una nonmolto capace tauola; prendete diletto dopo al senso dell'udito, con quel

dell'occhio ancho-

ra, conteme plando in questo disegno, cost quelle che son vicine, come le lontane.



# TAVOLA PRIMA DELLA CONSECRA-

TIONE DE GL'IMPERATORI ROMANI. V.



O.VES. Son veramente mirabili : ne all'auttor d'esse puo attribuirsene tanta gloria, che anchor non ve ne resti ne suoi meriti maggior somma. Tuttauia chi è piu di me sufficiente; sopplisca al mio disetto. CO.CES. Ordinate in tal maniera le cose; cominciaua nel soro la

pompa del mortorio, & se n'andaua fuor della Città in Campo Martio. La principal cosa si portauano innanzi le statue di tutti gli antichi Romani illustri, che dal primo fondator della Città Romolo fossero stati sino al tempo di quella consecratione.

CO.VES. N on costumauano i Romani, &) altri popoli di por queste statue sopra le sepolture de'morti, come hoggi di noi facciamo?

di queste, dopo c'hauerò dato fine al presente soggetto, c'ho fra le mani.

CO. VES. Perche mi domandate voi, se mi sarà in piacere? Non u'è egli noto che principalmente io son qui per questo effetto; & appresso, che mai non mi son

tirato in dietro da apprender varia cognition di materie virtuose?

CO. CES. Mi è veramente, come dite, notissimo: ma percioche io veggo crescere in lungo il soggetto nostro, c'habbiamo da principio intrapreso; per questo con riseruo io me ne veniua a ragionarne. Tuttauia, quando il nostro fine si stende in ragionamento di virtu; lo seguiterò fin che a voi sarà a grado. Dopo le statue dunque de gli huomini illustri, seguiuano le imagini di bronzo di tutte le Città, et) di tutte le prouincie ch'eran soggette all'Imperio Romano, distinte con vari ornamenti, secondo il costume di ciascun popolo. Dopo queste veniuano varie qua lità di cittadini, di littori, di scriuani, di trombetti, & d'altri huomini cosi fatti: a'quali succedeuano l'insegne di diuersi huomini illustri, de'quali era certa notitia, che fossero stati honorati grandemente, per qualche nobile impresa, o fatta, o ima ginata, o che in qualche studio hauessero fiorito. Veniuano poi cauallieri &) fanti armati, caualli da guerra, & quelle cose, ch'apparteneuano al funerale: le quali erano state mandate da Principi medesimi da Senatori, dalle lor mogli, da cauallieri nobilißimi, da popoli, 🗢 dalle compagnie de Cittadini. Finalmente era porta to uno altare indorato, & ornato d'auorio, & di gioie. (ome tutta questa pom pa era passata; l'Imperator viuo montaua in ringhiera, & lodaua l'Imperator mor to: ma mentre ch'esso orana, spesso spesso i Senatore astante esclamanano, parte lodando il morto, & parte piagnendo: il che molto piu liberamente faceuano ancho, subito che l'oratione era fornita; e in vitimo bisognando mouere il letto del luogo, oue era; tutti i Senatori insieme piagneuano, & si lamentauano. Fornito questo, i Pontefici, e i magistrati, non pur quelli, ch'erano, all'hora, ma anchora quelli she per l'anno a venire erano designati; leuauano di nuouo il letto dal tribunale: & poi lo dauano ad alcuni (auallieri, che lo portassero. Andaua innanzi al letto una parte de'Senatori: de'quali molti fingeuano di piagnere, mandando fuora voci dogliose; & molti al suono de piffari cantavano versi lamentevoli, & mesti. Seguita uano in fine gl'Imperatori: & con questa pompa veniuano fuor della Città in Cam po Martio: doue nel piu largo della piazza s'malzaua vn pergolo quadro co'lati eguali, fatto in forma di tabernacolo solamente di legnami grossi: ma dentro era tutto pieno di materie secche, & di fuora era coperto d'arazzi forniti d'oro, con ornamenti di varie figure, così dipinte, come scolpite in auorio. Sopra questo n'usciua vn'altro minore: ma di forma, & d'ornamento simile con porte, che stauano aper te. Da questo secondo n'usciua il terzo minore, & poi il quarto assai piu piccolo, &) piu stretto, & di mano in mano altri pergoletti fin, che veniuano alla cima, chi era piu piccola di tutti: sopra la quale era posto il carro indorato, ch'usaua gia l'Impera-

tor morto per farsi condur da luogo a luogo, mentre era viuo. Herodiano assomiglia La forma di questo edificio a quelle torri, che poste ne porti di mare, tengono la notte il lume in cima per drizzare i marinari a sicuro ricetto: & volgarmente son chiama te Fari. Oraposato il letto sopra il secondo tabernacolo; ch'è piu stretto del primo; to spargenano d'odori, & di profumi d'ognisorte, di frutti, d'herbe, & di sughi, o liquori odoriferi in grandissima copia: & non era popolo, o città, o huomo, c'hauesse titolo, o dignità; il quale a garanon si sforzasse di portar preciosi odori per Ultimo do no alsuo Principe. Come erastata fatta una gran barca di drogherie, et d'altri profu mi, che accumular si sogliono per l'essequie, & di cio tutto il luogo era pieno; all'hora l'Imperator viuo, & gli altri parenti del morto; baciauano la sua statua: & poi il Principe montaua su'i tribunale, e i Senatori, da magistrati in fuora; si metteuano a seder sopra i tauolati apparecchiati, per poter tutti insieme sicuramente, & con agio stare a weder, quanto si faceua. I magistrati, & gli altri eran posti per ordine, secondo la dignità di ciascuno. All'hora caualcauano intorno a quell'edificio tutti color, ch'e erano dell'ordine de Cauallieri, con certa legge di torneare, di mouersi, di saltare, & d'atteggiare, che chiamauano Pirrica: Et a imitation di costoro quei, ch'erano a pie di, similmente faceuano finte correrie: e i carri parimente vi girauano, sedendoui i carrattieri vestiti di porpora, per rappresentar le persone di tutti i Capitani Romani, &) de Principi illustri. Dopo questa cerimonia; il successor dell'Imperio prendeua una facella difuoco, er l'accostana al tabernacolo: e'l simile facenan dopo lui, prima i Consoli, & poi gli altri Magistrati, & ordini, mettendoui fuoco da ogni parte : talche in un subito quelle materie secche, & odorifere s'accendenano: & fra tanto dal piu alto, & piu piccolo tabernacolo, essendoui il fuoco sot-

to; vsciua vmaquila volando: la qual credeuano quelli sciocchi, che portasse l'anima del morto al Cielo: & cost dall'hora in poi quell'Imperator veniua tenuto in

> come gli altri lor falsi

Numi.



### ANTICHI.

TAVOLA SECONDA DELLA CONSECRA-

TIONE DE GL'IMPERATORI

ROMANI. VI.



O. VES. Questa cerimonia è molto leggiadra, & bella: ma da chi l'hauete voi così partitamente hauuta?

CO. CES. Da quel che ne scriuono Dione, et Herodiano historici Greci: quegli nella consecration di Pertinace, et questi di Seuero. Ma Dione re

cita, che nel funeral d'Augusto, ardendosi il corpo suo; gli su fattala cerimonia della con secratione. Dice egli che la pompa nel mortorio di lui sutale. Era un letto, satto d'auorio, et) d'oro, ornato di tapezzerie, tessute di porpora et d'oro: sotto il quale, come in un cataletto, giaceua nascosto il corpo di lui. Vedeuasi innanzia tutte l'altre cose la sua statua di cera con habito trionfale, che dal palazzo era portata da coloro, che per l'anno a uenire eran designati in magistrato: dipoi dalla Curia n'era portata un'altra d'oro, e la terza in un carro trionfale. Si portauano ancho le statue de suoi maggiori, et) de parenti, ch'eran morti, da quella di Cesare in poi; perch'egli di gia

di gia era stato ascritto nel numero de gli Dei: & appresso eran portate quelle di tutti i Cittadini Romani, che da Romolo sino a quel tempo erano mai stati in magistrato: & su veduto portaruisi ancho certa statua del gran Pompeo. Eranui oltra di cio in pittura tutte le prouincie, & le nationi, ch'egli haueua acquistate, o soggiogate. Dopo questo posato il letto sopra un tribunal nel soro, hauendo Druso in ringhiera letto alcune cose; Tiberio salito sopra i rostri Giulij; d'ordine del Senato lodò a quel popolo il morto. Come egli hebbe fornito, color che prima haueuan quiui portato il corpo; di nuouo per la porta trionfale secondo che'l Senato haueua risoluto; lo portarono. Eraui presente esso senato: il quale aiutaua parimente a portarlo: & eranui ancho sutti gli ordini de' Cauallieri, con le lor mogli: & appresso questi i soldati pretorian; & tutti quelli altri, che all'hora si trouauano in Roma.

CO. VES. Per quel, ch'io comprendo dalle vostre parole, era differentia dall'ordi ne del Senato a quel de'Cauallieri: & parmi ancho che i Senatori precedessero: ma,

ditemi, non erano esti tutti gentil huomini?

CO.CES. Volendo uoi, ch'io di cio vi ragioni; faremo troppo lunga digressione al primo nostro proponimento: es però mi parrebbe meglio riserbar questo soggetto

piu vicino al fine del nostro principiato discorso.

(O.VES. Se vi riserbate al fine, come dite; potrà auuenir, che mi souenya al un'altro dubbio da domandarui, e intanto io mi dimentichi di questo: la doun dia principal proposito nostro non è paura, che ci dimentichiamo punto. Però speciment questo questo: il qual credo ad ogni modo, che con breussime parele voi risoluerete.

CO. CES. Non con quella breuità, che vi diuisate; io me ne spedirò, quando connien ripigliare il principio molto ad alto. Ma per gratia diamo fine a questi pochi particolari del funeral d'Augusto: il corpo del quale subito ch'era posto sopra'l rogo piantato in campo Martio; prima da tutti i Sacerdoti era circondato, poi da' Cauallie ri, appresso da' Magistrati, e in vltimo vi concorreuano tutti gli altri soldati, ch'era no al presidio della città: i quali tutti portauano quei premis della vittoria, che ciascuno, militando con l'Imperator nell'essercito, per le sue valorose proue, s'haueua me ritato: « gli gettauano sopra l'rogo: doue poi i Centurioni, accostate le facelle; accendeuano il suoco: « parte ch'abbruciaua; dalla sommità del rogo volaua fuora l'Aquila, quasi che portasse l'anima d'Augusto in selo.

CO. VES. Voi hauete hora dato fine a quanto haueuate principiato: & però ri-

soluetemi quanto io v'haueua domandato.

CO. CES. Anchor non ci ho io (come stimate) imposto sine: ma son contento di non vi tener più sospeso in questo vostro quesito. Douete dunque sapere, che Romo lo sondator della Città. di Roma, dopo che ne su creato Re; uoltò del tutto l'animo a

formar lo stato della Città: & prima divise tutto il popolo Romano in tre parti, ch'ei chiamo Tribu: ciascuna delle quali volle che fosse diusa in dieci Curie, & le Curie distribui in Decurie. Alle Tribu prepose tre Tribuni: alle Curie trenta Curioni: er alle Decurie i Decurioni, preposti co suffragi del popolo Romano. Cio fatto, parti il territorio di Roma in tre parti: vna delle quali applicò al publico: l'altra a' Sacerdoti: et) la terza a' prinati. Questa parte che toccò a prinati su dinisa per le trenta Curie in trenta parte: & a ciascuna toccò per sorte la sua. Di cio parla Dio nigi Alicarnaseo nel secondo libro delle sue bistorie, con queste parole, se però egli par lasse in lingua nostra. Divisa tutta la moltitudine in tre parti; a ciascuna d'esse ordi no un Capitano, quello ch'egli haueua per illustrissimo, co per nobilissimo. Dipoi di ciascuna di queste tre fece dieci parti: & a ogniuna diede il suo prefetto, che fosse va lorosissimo. Quelle tre chiamò Tribu, et) queste dieci Curie: i prefetti di quelle Tri buni, &) di queste Curioni. Furon di muouo partite le Curie in Decurie : e il presetto d'ogniuna d'esse su detto Decurione. Fatta questa, & altre divisioni de terreni; ven ne a compartire, con l'essempio de gli Atheniesi, le genti in Padri, e in Plebe. I discendenti de Padri furon detti Patritij, & quei della Plebe Plebei. Percioche Romolo veduto d'hauere a hastanza fortificato la nuoua Città con le forze, es co'l valor de giouani; reputò che non fosse di punto minore importanza il fortificarla con l'aiuto del consiglio: & per cio divise (come bo detto) il Popolo Romano da principio in due parti : nell'una delle quali mise i piu nobili di sangue, i piu chiari per virtu, quelli che per prudentia, per modestia, per bontà, es per santità di vita auanz assero glialtri, o c'hauessero generato piu figliuoli, o fossero stati piu ricchi, & piu possenti, o finalmente piu vecchi d'anni, & questi chiamo Padri, & nell'altra incluse tutta la moltitudine rimanente, che, come formata d'ignobili, & dipoueri, fu detta Plebe.

CO. VES. Per qual cagione furon cosi chiamati con questo nome di Padri?

CO. CES. Per molti rispetti. Ouero per amor dell'età; gia che essi erano i piu vecchi del Popolo. Ouero per la somiglianza della cura; o perche assegnauano a piu deboli vna parte del terreno, & questi tali riceuuti da loro sotto la lor protettione, & cura; erano da essi Padri custoditi, & disesi come figliuoli. I Padri eran chiamati, e conuocati al Consiglio (come diciamo noi) o alla Concione a vn per vno dal trombetta, che nel conuocarli vaggiugneua il prenome di Padre a ciascuno; ma la plebe tutta era congregata al suono d'un corno di bue.

CO. VES. In che modo erano dispensati gli uffici, e i carichi fra questi Padri,

& la Plebe?

CO. CES. I Padri, es patritij haueuan carico di fare i sacrifici; d'essercitare i sacerdotij, e i magistrati; dirender ragione; es insieme co'l Re di trattar tutti i negotij publici, ch'apparteneuano allo stato della Città. Ma la Plebe esclusa da queste cure; essercitaua barti da guadagnare, es attendeua all'agricoltura, es a guardare i bestiami. Ma il Re per conseruar la concordia di questi ordini; uosse che si facessero i patroni, e i chenti; cioè coloro che disendessero le cause, es c'hauessero chi gli disendesse: percioche distribuì la plebe, e i piu deboli sotto la clientela de'ricchi, et de'patritij:ma in processo di tempo Tiberio Gracco tribuno della plebe dissece questo nobil temperamento di Republica. Ora le famiglie, che discesero da quei primi Padri scelti da principio da Romolo, suron dette Patritie delle genti maggiori, per sarle disserenti da quelle altre, che i Re seguenti, tirandole alla nobiltà, uossero similmente ascriuer fra le patritie: es furon chiamate delle genti minori. Delle famiglie patritie delle genti maggiori surono eletti cento Senatori, che co'l lor consiglio amministrassero la Republica: percioche Romolo ordinò, che ciascuna Tribu co'uoti, o suffragi creasse tre del corpo suo i pureccellen ti et ualorosi de glialtri: onde uennero a esser noue. Così parimente uolle che ciascuna Cu ria, lequali (come ho detto) eran trenta, con bistesso modo eleggesse tre piu ricchi, piu buo ni, et piu uecchi: talche le Curie n'elessero 90 ch'aggiunti a' primi noue; faceuano 99 et esso poi ad arbitrio suo u'aggiunse baltro, che, suron cento, eletti del numero de' Padri.

(O. VES. Perche n'elesse egli cento solamente, & non piu?

CO. CES. Forse perche gli doueua parere, che questo numero bastasse a quella Città nuoua, piccola: o forse perche non ue n'era maggior numero, che meritasse d'essere ascritto fra i Senatori. Ora de gli altri che non erano stati creati Senatori, tanto patritij, quanto plebei Romolo fece scelta di trecento giouani, dieci per ciascuna Curia,i qua li assistessero alla custodia della persona sua: & questi dal lor primo capitano, chiamato Fabio Celere; furon detti Celeri: da che ne uenne poi quello, et) quelli che dopo lui segui rono, Tribuni de'Celeri: benche altri uogliono, che siano cosi detti dalla Celerità del cor po. Atutti, dico, questi trecento fu preposto un Tribuno, o Prefetto de' Celeri: (4) a ogni centinaio un Centurione: a ogni decuria, o decina un Decurione: talche erano vn Tribuno, tre Centurioni, et trenta Decurioni. Costoro essercitauano l'arte della guerra a cauallo: et per cio ne uennero detti Cauallieri, ch'era un'ordine di mezo fra'l Senato, e'l Popolo: et futenuto il Seminario de' Senatori: ma l'altra moltitudine rimase sotto il nome di popolo, o di plebe. Ma poi lungo tempo dopo, che i Re furon cacciati, essendosi co minciato a formar Senatori ancho della plebe; da questa institution di Romolo, ch'era composta di patriti, et di plebei: suron tirati tre ordini, Senatori, Cauallieri, et del po polo: i quali furon poi diversamente alterati con altri ordini, e instituti: ma per boraui basti hauere inte so, che l'ordine equestre, o de Cauallieri era di mezo fra'l popolo, e i Senatori, & quello che soppliua poi il Senato, quando alcun ne ueniua meno, che non mi par bene moltiplicare in piu lunghe digressioni faor del primo nostro ragionamento.

CO. VES. Noi stamo qui per discorrer di quel che meglio ci uiene in mente senza altro obligo: & mentre che si trattano cose curiose; & di virtu; non pare a me gran fatto carico di relligion violata, allontanarsi alquanto dal primo oggetto, che su intorno al modo di sepelire i morti, come s'ha da queste sigure del Porro. Et secondo che dianzi miricordo hauer detto; chi ha altro che fare; non ascolti i discorsi nostri, & chi pure ascoltar gli desidera; comportisi in pace cosi gliuni, come glialtri. Ma tornate per gratia al soggetto primo: nel qual diceste in vltimo che'l corpo d'Augusto era stato

abbruciato, & esso deificato, & fra gli Dei connumerato.

CO. CES. Come l'Aquila fu uolata al cielo, portandosene (come essi diceuano) l'anima d'Augusto ad habitar fra gli Dei; il popol tutto si partì, es ui restò solamente Liuia sua moglie, co' Cauallieri principali per cinque giorni: la qual raccolte l'ossa, et le ceneri del marito; diede lor sepoltura. Gli huomini per pochi giorni, come si costumaua, ne sece ro il pianto; ma le matrone d'ordine del Senato, lo piansero un'anno. Or questa è la ceri monia, ch'usauano in consecrar gl'Imperatori: et que sto uogliono significar quelle medaglie d'Imperatori, c'hoggi noi uediamo con quel pergolo, c'habbiamo posto in disegno, c'habbia il suoco sotto, et con l'aquila, che dalla cima è uolata suora: benche molte altre se ne ueggono con l'aquila sola, et col suoco: altre con l'aquila sopra una palla, quasi sopra il conuesso del cielo: et altre in altra sorma et maniera, pur con la parola CONSECRATIO

CO. VES. Doue hauete voi veduto queste medaglie tanto belle, & antiche?

CO. CES. In mano del Marchese Lodouico Malaspina, figliuolo del gia Marchese Federico Capitano di caualli à suoi tempi di molta riputatione, se uirtu: il qual, se la morte importuna suor di tempo non ce l'hauesse troppo tosto rapito; sarebbe nella militia peruenuto a sommi gradi d'honori: à quali l'essempio de gli antichissimi suoi illustrissimi progenitori l'incitauano; se la natural virtu dell'animo suo binsiammaua.

CO. VES. Quali medaglie son queste, c'hauete ueduto presso il Marchese Lodouico? CO. CES. Io ne ho uedute quattro, cio è d'Augusto, di Marco, E) di Lucio Vero, Es di Pertinace: Es queste da quel virtuoso, es generoso Signore son con molta cura custodite fra molte altre illustri memorie d'antichità: delle quali è curiosamente ua go. Ho veduto similmente in mano sua medaglie de' Marchesi Malaspina, che surono Vicarij Imperiali in Italia, es gran Marchesi di Thoscana: es da questo, non mai pienamente commendato Signore, con molta spesa es fatica sono state trouate, E ho ra per memoria della grandezza di casa sua son conservate. Me ne sono oltra queste in Vdine Città Metropolitana della patria del Friuli, piena di Cauallieri illustri, El d'huomini molto scientiati es dotti, state mostrate alcune, che, non ha molti anni, su ron trouate a Ciuidal di Belluno: le quali nel lor dritto hanno la testa d'Antonino con le lettere intorno DIVVS ANTONINVS, es nel rouescio vn'Aquila, posta in cima d'un'altare di forma tonda, con l'inscrittione CONSECRATIO.

CO. VES. Presso chi hauete voi veduto quest'altre?

co. ces. In vinetia ne ho uedute in mano del Magnifico Sig. Lorenzo Massa, Secretario dell'Illustrissimo Dominio, dotto, sedele, o prudente, e in Vdine presso il Sig. Ottauiano Manini Cauallier tanto virtuoso, tanto ge tile, & tanto gratioso, & amoreuole, quanto alcun'altro, che mai in vita vostra poteste conoscere. Mettetelo a gli esserciti Cauallereschi; egli riesce con leggiadria, & con gratia: a quei delle lettere; scriue in verso, e in prosa con giudicio:
ma particolarmente all'hora, quando per far proua della bellezza del suo intelletto;
worrà con piaceuolezza, & con burla trattar di qualche leggiadro soggetto: percioche qui voi riconoscete alcuni spiriti di viuacità, espressi con parole tanto significative,
es proprie, che nel molto ridere, conviene anchora stupirsi. Me ne mostrò anchora
il S. Giovan battista Arigoni alcune di questa medesima sorte, essendo egli, e il virtuoso et gentile Cauallier Titiano Vecelli da Cadoro in Vinetia, che da Cividal ne
haueuano hauute, & nell'istesso luogo erano state cauate.

CO. VES. Conosco ottimamente questi gentil·huomini. Il primo ho io sempre hauuto per generoso, es viuo d'ingegno: es l'altro per molto dotto, e scientiato: es so
che nelle tre lingue principali Greca, Latina, es Thoscana scriue con molta sua gloria: ma all'hora maggiormente, quando egli tratta delle scientie, nelle quali è molto
versato: e il terzo è pieno di virtu, di creanza, es d'humanità: et) è degno figliuolo dell'eccellente es valoroso M. Vecellio: ilquale tutto che perseguitato, et) percosso dall'inuidia nimica della virtu; riesce ogni hora maggior di se stesso. Ma ditemi
per vostra se; costumauasi ancho presso i Romani di deisicare, o consecrar le Impe-

ratrici, secondo che faceuano gl'Imperatori?

CO. CES. Si costumaua per certo: ma io non ho gia mai letto il modo, & la cerimonia, che s'usasse: onde mi do a credere, ch'ella fosse conforme a quella de gl'Imperatori. Et si come essi dopo la consecratione haueuan titolo di Diui; così esse di Diue: & la prima di tutte, che surono deisicate; su Liuia Augusta. M. Mario Cotti da Castiglione Arretino Dottor di leggi molto celebre: the appresso ornato di singolar cognitione d'historie, & d'altre virtu pertinenti a gentishuomo honorato, ma particolarmente gran conoscitor dell'antichità, ha una medaglia dell'Imperatrice Sabi na Augusta: nella qual si vede l'Aquila co'l fulmine, & con l'istesso motto CONSECRATIO. Con tutto questo douete sapere, che nel deisicar le simperatrici; si fa ceua volar suora del pergolo un Pauone, the non un Aquila, come si vede in mol te altre medaglie: the massimamente in quella d'argento di Faustina. Benche d'essa salita anchora si vede alcuna medaglia con l'Aquila, & con la parola CONSECRATIO: il che io stimo, che sosse fatto: percioche ella haueua dato l'Imperio al marito.

CO. VES. Molto mi quadra questo senso; massimamente leggendosi, ch'ella ad arbitrio suo ancho gouernana l'Imperio; non senza qualche graue carno di Marco Antoniuo suo marito, huomo per altro lodatissimo, ilquale persuadendogli gliamici, ch'ei risiutasse Faustina, se non voleua farla morire, come quella che d'adu terio baucua

generato Commodo, & presso Gaeta s'era mescolata co barcaiuoli, & co gladiatoris rispose, che cio non si poteua fare, se non se le restituiua ancho la dote; cioèl'Imperio

CO. CES. In una medaglia, cha per inscrittione DIVA PAVLINA, si vede la testa d'una Donna attempata, co'l velo in dietro, & nel rouescio ha un Pauones che su la schiena sostiene una donna a cauallo fra le ali, con lustesse lettere CONSECRATIO. Ma in quell'altra, c'ha DIVAE MAXIMINAE, con la testa d'una Donna posta fra le corna d'una Luna volte in su, ha per rouescio il Pauon solo, con la coda aperta in rota, & con l'istessa inscrittion CONSECRATIO, est di queste ancho m'hanno mostrato quei due Signori Mamno, & Arigone, affermando che di tali su cauata gran copia a Ciuidal di Belluno, et così d'altre tali presso altri se ne troua in molti luoghi fra i curiosi delle memorie antiche.

(O. VES. Che cosa faceuano essi, dopo che l'Imperatore era stato consecrato, &

annouerato fra gli Dei?

CO. CES. Gli consecrauano tempij, Sacerdoti chiamati flamini, & compagni, o Sodali, che dal nome dell'Imperatore, o della moglie, o de figliuoli, o delle sorelle con secrate, erano denominati, & questi d'ordine del Senato, cantauano in quei tempij alcuni hinni composti in honor del deisicato, e instituiuano giuochi. Et questo costume bebbe principio da Giulio Cesare, in honor del quale sin mentre, ch'era viuo, testifica Suetonio, che su fatto questo decreto. Le parole d'esso Suetonio son da me artatamente lasciate in dietro, & se ne puo uedere ancho nel primo libro dell'historie di Cornelio Tacito. N'ella uita d'Adriano presso Elio Spartiano, si racconta parimente, che Adriano su dal Senato, a richiesta d'Antonino, chiamato Diuo, & gli su per sopoltura drizzato un Tempio a Pozzuolo, e i giuochi quinquennali, il flamine, i sodali, & molte altre cose, ch'apparteneuan quasi a uno Dio. Cosi Giulio Capitolino nella uita di Antonino Pio, pariando della consecration di Faustina, e in assa altri luoghi. Manotate queste antiche inscrittioni del Flamine del Diuo Augusto.

C. VALERIO. C. F. PAP.

MARIANO
HONORES. OMNES
ADEPTO. TRIDENT
FLAMINI. ROM. ET. AVG
PRAEF. QVINQ. AVGVR
ADLECTO. AN. NON. LEG. III
ITALIC. SODALI. SACROR
TVSCVLANOR. IVDICI
SELECTO. DECVR. TRID!
DECVRIONI. BRIXIAE
CVRATORI. REIP. MANT
EQVO. PVBL. PRAEF. FABR
PATRONO. COLON
PVBLICE

Cosi anchora quest'altra, dopo la qual ue n'aggiugnerò una d'alcuna Dina, & poi farò fine a questo soggeto, & passerò ad altro.

NERONI. CAESARI
GERMANICI F.
TI. AVGVSTI. N. DIVI. AVG
PRON. FLAMINI. AVGVSTALI
SODALI. AVGVSTALI

Quelle veramente delle Donne Auguste consecrate, non flamini, ma Sacerdotesse eran chiamate, & attendeuano sopra tutto a far loro i Sacrifici. Di cio sentite l'inscrit tione, ch'è in vn'antica base.

DENTRIAE. L. F. POLLAE SACERDOTI. DIVAE AVGVSTAE POST. MORTEM D. D.

Simili a queste si leggono molte altre inscrittioni antiche di coloro, che furono deisicati: la schiera de quali è lunga & tediosa: però piacendoui; passiamo ad altro.

CO. VES. Hauete voi memoria, che sia stato mai consecrato alcun huomo prina-

to, che non sia stato di dignità Imperiale?

CO. CES. Non holetto d'altri, che d'un solo: es questo su Antinoo, giouane singolarmente amato da Adriano Imperatore: dal quale su riscrito nel numero de gli Dei. Questo giouane, come testifica Dione, su della città Citinide, detta Claudiopoli della Bithinia, es essendo di singolar bellezza; Adriano l'hebbe in somma delitia, et) l'amò teneramente: talche come su morto; lo consacrò, es doue morì; dal nome di lui edificò una Città: mandò per tutto il mondo le statue di lui, es le sece adorare: e in oltre disse hauer veduto una stella, ch'era d'Antinoo. Staua oltra di cio molto volentieri ad ascoltar coloro, che intrinscamente pratticauan seco quando gli noucliauano, che dello spirito d'Antinoo veramente ne sosse nata una nuoua stella, pure all'hora apparsa: quasi che volesse farlo all'hora concorrer con Cesare: dopo la cui consecratione era stata veduta la stella piu bella dell'altre, che su chiamata la stella di Giulio. Trouo oltra di cio, che Diocletiano, es Massimiano da Licinio, et da Massentio surono consecrati, tutto che spontaneamente hauessero rinuntiato l'Imperio, es sosse privatamente morti.

(O. VES. Quanto durò questa cerimonia di consecrare, o deificar gl'Impe-

ratori?

CO.CES. Fu cominciata (come ho detto) in Giulio (esare, et) durò lungamente; percioche io trouo, che Theodosso il giouane, et) Placidio Valentiniano il terzo, suron chiamati Dini; il che si legge nel Codice di Giustiniano. Bene è vero, ch'io ko spiho opinione, che solamente l'essequie fossero lor fatte con quella pompa, es cerimonia solenne: percioche i sacrifici, i tempij, i sodali, e i flamini dopo Costantino stimo, che sossero, o del tutto leuati via, o dismessi.

CO. VES. Che sorte di versi eran quelli, che soleuano esser cantati ne' funerali,

o mortory?

CO. CES. Erano cantati al suon di piffari alcuni versi per lodare il morto: es que sti uersi eran chiamati Nenie: nella proprietà es signification del qual uocabolo; io non curo dissondermi. Vogliono alcuni, che Nenia sosse una Dea, la quale era inuocata dalle Donne Presiche con canto doglioso, et lamenteuole; accioche al suneral si trouasse presente: es suor della porta Viminale haueua un tempio, che le era consecrato.

CO. VES. Et le donne Prefiche, c'hauete detto, che donne erano?

CO. CES. L'hauete di gia udito: ma da che tornate a domandarmene; sappiate, che se moriua alcuno, che non hauesse parenti, che lo potessero lodare; conducenano una, o piu donne a prezzo, che uenissero a piagnerlo: et queste con certi lor versi rozi, et mal composti, ch'eran le Nenie; cantando le lodi del morto; lo piagneuano: en quando haue-uano a lodarlo; faceuan quest'ufsicio innanzi alla casa di lui. Una Donna era, che insegnaua all'altre questo costume, percioche ella dana il modo del piagnere, en all'altre era preposta; però la domandauano Presica. Ne solamente cantaua, piangena, e stride-ua: ma ella si stracciaua ancho i capelli. Ora (come di sopra s'è accennato) vsarono ancho i Romani di porre alle sepolture de morti le statue di diuerse materie, che rappresentauano al naturale l'imagine del desonto: en queste non si poneuano, se non a personaggi piu illustri, che per qualche degna impresa; hauessero meritato honore, et glo ria sopra gli altri huomini. Et però Ennis parlando di Scipione, disse che l'Popolo Romano gli haurebhe posto vna grande statua, en una gran colonna, c'hauesse parlato del l'imprese da lui satte, cioè sosse sosse sont a contrasegno della gran virtu di lui.

CO. VES. A questo modo si puo concludere, che ancho le Colonne per l'istesso ef-

fetto fossero piantate, che le statue.

CO.CES. Non pur le statue & le Colonne; ma anchora i Tempij interi drizzaro no i Romani in honor de morti.

(O. VES. De'Tempij n'hauete ragionato nelle consecrationi, dette apotheosi de

gl'Imperatori: però non accadeua piu replicarlo.

CO. CES. Io non ho nominato i Tempij per intender quelli de gl'Imperatori deificati: ma solo per farui noto, che oltra quelli, i Romani sacraron Tempij ancho
ad altri. L'essempio n'hauete di quel che fece la Plebe Romana a' due Gracchi,
ammazzati dalla fattion de nobili, perche troppo fauoriuano la Plebe: laquale in quei
luoghi, oue hebbero la morte; drizzò capelle, o tempij, mettendoui statue, & facendone sacrifici ogni giorno con molta diligentia. Di qui uenne quel bel detto di Cornelia

lor madre; che i corpi morti de suoi figliuoli, haueuano finalmente sepolture, degne delle virtu loro. Presso i Greci s'ha l'essempio di quel che sece Alessandro Magno, che domò l'Oriente, in honor d'Esestione suo sauorito. Percioche essendo costui venuto a morte; Alessandro sece tosare i caualli, e i muli, & ruinare i merli delle città: non volle che in campo si suonassero trombe, o altri instrumenti: et) finalmente ordinò, che come a vn mezo Dio gli sossero satti diuini honori, & sacrisici. Negiuochi sunebri sece interuenir tre mila histrioni, tagliare a pezzi tutta la genes de Cussei, testissicando, che le sacrisicaua per l'anima d'Esestione, e spese dieci mii talenti in sar mettere il suo corpo in alto in sepoltura honoreuole. Così parimente
institui la Grecia altari, et) sacrisici dopo la morte a Lisandro, capitano di molta stina presso gli Spartani, e i Greci tutti.

CO. VES. Doue, e in che modo in honor de morti eran piantate le Colonne?

CO. CES. Nelle sepolture, & ne glialtri monumenti eran poste le colonne, & denotauano che quel tale, a cui honor la colonna era stata drizzata; sopra gli altri huomini s'inalzaua per gloria. Si troua anchora, ch'elle eran poste nelle publiche piaz ze: di che, per tacer l'altre, se ne veggon due anchora in Roma, che sanno testimonio della possanza es dello splendor Romano, drizzate una a Traiano, er l'altra ad Adriano: in cima delle quali, che son molto alte; si sale commodamente per scalini, posti dentro, et tirati a chiocciola. A queste colonne soleuano appenderse alcune volte gli scudi usati in guerra da morti, secondo che vediamo in quelle medaglie d'argento, che'l Senato dedicò al Diuo vespasiano Augusto: doue è una colonna, a mezo della quale è appeso quello scudo, che chiamano Ancile: e in cima d'essa è un urna con due corone di lasso, attaccate da amendue le parti.

CO. VES. N on voglio lasciar passare hora questa occasione di saper propriamente, qual fosse in verità la forma di questo schiamato Ancile. Però sare-

te contento dirmela.

CO.CES. Il molto Reuerendo, & molto degno d'esser da noi ricordato Don Bartolomeo da Bagnacauallo, Abbate & Procurator generale in Roma per la Congregation sua, & Relligion di Camaldoli, & hora dignissimo Abbate della grande, bella, & famosa Abbatia delle Carcere nel Padouano, piena d'huomini illustri, & d'ottime discipline; mentre ch'era in Roma al graue carico, e importante, c'ho detto; mandò a donare a Vinetia al Porcacchi una medaglia d'Antonino: nella qual si vede la forma di questo Ancile, ch'è di figura ouale, con una tratta ciò è lunga.

CO. VES. Non è questo quello Abbate tanto valoroso, & tanto meriteuole, che insegnò a dichiarare al Porcacchi quel luogo del Furioso di M. Lodouico Ariosto: do

ue esso nomina nell'ultimo Canto

Andrea Marone, e'l Monaco Seuero? In quell'Annotatione,

fe mal non mi ricordo, mostra il Porcacchi, che per lo Monaco Seuero si deue intendere Don Seuero da Volterra monaco della Congregation Camaldolese, che sece la sua prosessione nell'honorato Monasterio de gli Angeli di Fiorenza: & non di quell'al tro Monaco di Cestello, ch'altri ha voluto intendere. Questo Don Seuero Volterrano hebbe delicata maniera di scriuere, come si vede in molti suoi componimenti: ma sopra tutto in quella sua leggiadrissima Canzone alla Vergine Madre di gratie.

CO. CES. Questa Canzone è quella, che per ventura hauerete veduta qui nel mio studio, che da Vinetia mi su mandata, et) s'hebbe dal giudicioso Don Grego. rio Macigni Fiorentino dell'istesso ordine monastico: il quale è pieno di molta bontà es virtu: per le quali è amato, e stimato da gran Prelati, viuendo egli vita innocentissima. Hor cotesto Abbate a punto, che voi dite, è quello, di cui intendo: er sappiate, ch'egli è un gran soggetto a maggiori honori: de' quali s'ha egli ottimamente mostrato meriteuole in otto o piu anni, che per la sua congregatione è stato Abbate, es Procuratore in Roma. E io quanto a me, dissicilmente vi saprei spiegare, qual sia maggiore in lui, la virtu, o la humanità er cortessa.

(O.VES. Ella è sempre stata florida cotesta relligione per molti illustri huomini, che le hanno arrecato splendore, & con la santità della vita, & con le lettere. Ma si come della Congregation Cassinese, altramente di Santa Giustina, Leone Vescouo d'Hostia, & altri antichi, & de' moderni Don Piero da Buggiano, ha fatto cronica, & nominato gli huomini famosi, & si come altre Relligioni hanno hauuto loro Scrittori particolari, che con historie, o croniche le hanno illustrate; così mi sapete voi dire se di questa di Camaldoli alcuno habbia fatto partico-

lar volume?

CO.CES. Io molto bene vi so dire, che Don Agostino Fiorentino, monaco dell'istessa professione, ha descritto con elegantia, con fatica, & con giudicio in latino l'origine, & la sondation di detta Relligione, imitando a punto Leone Hostiense, c'hauete nominato: e in questa dal suo primo Auttor San Romoaldo, sino al tempo presente, ha tocco tutti i privilegi, & tutte le gratie, che mai le sono state concesse, de' luoghi, dell'entrate, & de'doni, & ha nominato tutti i Monaci dotti, & celebri, che ne sono vsciti dal suo primo Auttore in qua. Et questo Don Agostino ha scritto questraltre operette, che voi qui vedete; cioè questa in lingua materna, ch'è la Traslatione di San Romoaldo, & quest'altra latina, che è la Vita, e i miracoli di San Giusto & Clemente.

CO.VES. Jo ho veduto anchora, se mal non mi ricordo, vin altro libretto, nuouamente venuto in luce, di Don Siluano Razzi dell'istesso ordine: il quale ha descritto il Sacro Eremo de' Camaldoli, molto accuratamente: & per mio giudicio

F 2 cotesto

coresto Padre ha molto giudicio, & buona dottrina.

CO. CES. Voi non vingannate d'un punto: e io quanto a me l'ho conosciuto men tre ch'egli era Girolamo, al secolo, & lo conosco hora, ch'egli è Don Siluano Razzi alla Relligione & sempre ho conuenuto lodar la bellezza del suo ingegno, la cognition delle cose, che possiede, & la proprietà nelle voci, che vsa, spiegando acconciamente i suoi concetti. Ma di lui molte opere sono a stampa, che fanno argomento di quanto ho detto, inogni soggetto, ch'a preso a scriuere, cosi secolare, come monaco. Ma che? se il Varchi, & l'Anguillara, due chiari, & risplendenti lumi di que sta età l'hanno ne'loro scritti celebrato, per tacere il Domenichi, & gli altri, che occorre dissondersi più in lungo?

CO. VES. Oh non ha egli il Varchi parimente honorato, & ne'Sonetti suoi, et) nel libro delle lingue, detto l'Hercolano, & altroue Don Antonio da Pisa, reuerendi-

simo general di quell'Ordine?

CO. CES. Et chi è colui, che non lo riuerisca, non lo celebri, & non gli habbia affettione? Chi cotesto sauio, & prudente huomo non ammira; non sa che cosa sia la sapientia, et) la prudentia. Ne senza cagione ha piu volte hauuto il temone di quella Relligione, et hora ha il Maggiorato del Sacro Eremo: nel qual santissimo, et asprissimo luogo, menando vita eremitica, piena di santità, & d'astinentia; gouerna con santi ammaestramenti et) essempi in cima a' monti Apennini in Thoscana, in mezo a boschi foltissimi; vna schiera di Santi Romiti, che seruenti sono al seruitio di Dio, & (dirò anchor questo di piu) a' miracoli; operati dall'onnipotente Signor del tutto, per l'intercessioni di questi suoi deuoti. Ma io vi nominerei vn lungo catalogo de' Prelati principalissimi di quest'ordine, c'hanno con integrità & prudentia amministrato il carico di Generale, conofcendoci io il Padre Don Egidio Stoppani, ch'è da esser proposto per solo essempio a infiniti altri: & il Padre Don Pietro da Rauenna, di cui basta a dire, che per lo suo valore s'ha aequistato il primo luogo nella gratia di Monsignor Giulio della Rouere Cardinal d'Urbino, & Duca di Sora, dottissimo, & degno veramente dessa, come è, Principe & Cardinale : & Don Filippo Fantoni Fiorentino Abbate di Volterra, così letterato, e sciente, che nelle lettere, & nelle scientie riesce mirabilmente degno di gloria. Ma parmi d'hauer fatto di souerchio lunga digressione, trasportatoci dalla molta affettion, che porto a quell'habito, a quella regola, & a quell'ordine venerando, & Santo.

CO. VES. Voi non parlate punto con huomo, che di cio non sia pienamente in-Strutto: & quanto a me non occorreua celebrar punto quel tanto riuerito, & reuerendo Don Egidio Stoppani: percioche essendo egli di quella nobil casa, che è in queste parti vicine di Como, & della Voltolina; non si poteua creder, ch'ei douesse degenerar da suoi maggiori: ma particolarmente da quel grande Scrittore &

vredicatore Eremitano di Santo Agostino Buono Stoppani, che gia piu di cento anni fiori, & lasciò opere piene di dottrina, & di cognitioni occolte ad al-Bri. Che, per confessare il vero, quella sola disputa, ch'ei sa ne' suoi Sermoni Dominicali, prouando ch'el supremo globo, che gira in XXIV. hore con piu velocità di tutti; è denfo per lo reflesso della luce del superior globo empireo; fa conoscer di quanta dottrina egli sosse, & per queste medesime orme camina il nipote, & alleuo di Don Egidio Maestro Mauro monaco anch'egli dell'istessa Congregatione, dottore: ma con verità nominato dotto, & dottore, non hauendo scientia superficiale, o adombrata: ma che penetra alla midolla delle dottrine, & le sa discutere, espiegare, si come intendo che fa Don Cherubino dall'Abbadia del Polesine, litterato, & valoroso; & come nuouamente ha cominciato a dimestrarsi co'suoi scritti Don Girolamo Bradi Fiorentino. Il Padre Don Pietro, che diceste, a chi non è noto, per la dottrina, & per li gouerni tanto lungamente, & sapientemente amministrati? L'Abbadia di Classi a Rauenna tanto tempo, & hora meglio che mai gouernata, essendo una delle principali di quella congregatione, (t) quella dell' Auellana ad Agubio fanno fede, che in quella è tornato il primo institutor dell'Ordine Romoaldo, e in questa il primo fondator d'essa Pietro Damiano a cui Pio V. Pontefice lo volle agguagliare. Ma il Fantoni, chi è che in Pisa alla publica lettion delle Matematiche, non l'habbia, to non dirò ascoltato, ma ammirato? Chi ode, & legge le dispute filosofiche, da lui, cheè ue ro morale, Christiano, & Relligioso filosofo disputate, e scriste, reputerà che Aristotele medesimo (perdonatemi se dico tanto) si sia segnato del sacrosanto carrattere del battesimo, si sia votato all'ordinationi Camaldolesi, & si sia trasformata in Don Filippo Fantoni. Che piu? consiglisi chi no'l sa co'l dottissimo Pietro Angelio da Barga, che legge humanità in Pisa, & poi segnist.

CO. CES. Oime & chi hauete voi nominato? Veramente io non credo, che di cosi grand'huomo si possa parlar da ogniuno. Et quanto ame, se l'humanità di lut, che per questa sola essendo humanissimo, si puo dir singolar professor di lettere humane; non facesse ardimento alla riverentia che gli porto; non mai mi sarei assicurato con la mia voce di profanare il suo nome. Il Bargeoan? o questi è ben colui, che si deue nominare con la berretta in mano. Ma di gratia passiamo riverentemente questa nomination, che s'è fatta di lui, es del Fantoni; es lasciamo di nominar l'Abbate di Roma, es hora procurator dell'Ordine Don Battista da Rassina intelligente, es prudente, con tanti altri che vi sono da me, es da tutti i buoni amati, es riveriti; es torniamo al proposi-to primo de gli Ancili, ch'io non mi ricordo però, se questo era il filo del nostro

ragionamento.

8 -- -

CO. VES. Erà per certo, & mi diceste che il Porcacchi hebbe dall' Abbate Don Bartolomeo da Bagnacauallo, all'hora Procuratore in Roma, la medaglia d'Antonino, con la forma dell' Ancile, che vi si vede ouata.

CO.CES. Vi dissi dunque il vero, che in quella medaglia sono tre Ancili di forma ouale in vna faccia, con la sottoscrittione ANCILIA. Ma in vn'altra medaglia dell'istesso Antonino, ch'io però non ho mai veduta; scriuono alcuni, che si veggono le forme di sei Ancili in tal maniera disposte, che i due pari ne haueuano vn terzo sopra: ma ne' due si mostra la parte di dentro, nella qual si sicca il braccio: vo baltro ch'è sopra questi, ha l'umbone, cio è la parte di fuora dello scudo:

es accioche meglio di
cio siate informato; mirate a questo



disegno, che n'ha fatto il Porro.

#### ANTICHI

## TAVOLA DE GLI SCVDI

CHIAMATI ANCILI.

VII.



O. VES. A questo modo è assai meglio chiarito il mio dubbio, & mi contenterei di questo, quando m'haueste ricordato anchora l'historia di questo Ancile: della qual non ho molta memoria.

CO.CES. Liuio Scrittor famoso dell'historia Romana, l'accenna so lamente nel primo libro della prima Deca: ma Seruio nel libro settimo dell'Eneide di Virgilio, lo dice con piu copia.

CO. VES. Et quali son le parole di Seruio?

CO. CES. Regnando Numa (dice egli) cadde dal Cielo vno scudo di questa maniera: &) s'hebbe risposta, che quiui sarebbe stata la somma dell'Imperio; doue quelli Scudo si fosse conservato. Onde affine che mai non potesse esser rubato, o da nimiconosciuto; da Mamurio fabro ne fecero far molti simili. E in vn'altro luogo Sero uio dice per qual cagio ne fosse questo scudo denominato Ancile: il che scriue an Plutarco.

Co

(O. VES. Non si legge egli ancho questa historia in Plutarco?

CO. CES. Leggesi veramente nella vita di Numa in questo modo. Dopo l'ottauo anno dell'Imperio di Numa; sopragiunse in Roma la peste, c'haueua prima occupato tutta Italia. Onde trouandosi il popolo di rea voglia; dicesi, che dal Cielo cadde a basso vno scudo di bronzo, in mano di Numa: ilquale sopra cio disse molte belle c se, imparate (come fu creduto) da Egeria, & dalle Muse: (t) queste cose apparteneuano alla salute della Città; in modo che per cioera necessario saluarlo, et farne sare undici dell'istessa forma en somiglianza, accioche non si potesse conoscere quello, cl. dal ciel fesse caduto. Oltra queste recitò molte altre cose, che da Plutarco sono :: (t) s'acquisto fede grandissima per l'effetto buono, che ne sorti: percioche cesapeste, & ne venne la salute del popolo Romano. Per la qual cosa mettendosi artefici per ordine di Numa a voler far quelli scudi, che tutti somigliassero l'un caltro, & di cio diffidandosi ogniuno; Vetturio Mamurio, uno de piu eccellenti artefici che vi fossero; gli fece tanto simili, che N uma stesso non riconosceua il vero. Ordino egli poi i Sacerdoti Salij, che gli saluassero & custodissero, &) gli portassero nelle processioni, saltando, ballando solennemente, & cantando, come scriue Plutarco nell'istesso luogo.

CO. VES. Horsu tornate hora al ragionamento delle Colonne, che ne' Sepolcri, et no monumenti soleuano drizzarsi da' Romani a honor de' morti: alle quali diceste,

che si solenano sospender gli Ancili.

CO. CES. Haueuano etiandio in voo in cima a dette Colonne di piantare le statue: il che su decreto del Senato per honorar molti: et oltra gli altri essempi; leggete in Plinio, che l'Senato determinò, che a Galba la prima volta sosse di metter la sua statua sopra la Colonna rostrata, o (come leggono alcuni) striata.

CO. VES. Et non cominciò quest'uso di sopraponer le statue alle colonne, se non al

tempo di Galba?

CO. CES. Anzi Cominciò assai prima: il che è manifesto da questo, che su consecra ta a Caio Menenio la statua sopra una colonna, perche insieme con Camillo suo collega haueua cacciato gli antichi Latini, et n'haueua conseguito vittoria, hauendo soggiogato tutto il Latio: il che, dice Liuio, in quel tempo su cosa rarissima. Et quella samosa Colonna di Traiano, c'ho nominata di sopra, haueua un colosso incima, come si vede hoggi nelle sue medaglie. Ma auertite, che s'io ho adotto l'essempio di Caio Menenio; è stato piu per compiacentia d'alcuni, che così tengono, che perche la ue rità sia tale: percioche in Liuio si legge, che a Caio Menio, et a Furio Camillo, do po che di tutto il Latio si surono insignoriti: suron dedicate per aggiunta al'trionso due statue a cauallo. Però dell'antichità di questa dedication di statue sopra le colonne, io non disputo.

CO.

(O. VES. Et le statue sole senza colonne hanno memoria d'antichità, che voi pos-

CO.CES. Non ho fatto molta offernatione sopra questo passo: ma in Liuic non leggo la pin antica di quella d'Accio Nauio al tempo di Lucio Tarquinio Prisco quinto Re de Roman : il quale hauendo miracolosamente, per confermation de gli augury, tagliato vna pietra con un rasoio; meritò che nel Comitio fosse posta la sua statua co'l capo coperto. Scriue poi, che su posta la statua in honor di Horatio Coclite, per hauer difeso il ponte sublicio contra i Thoscani: (4) altri dicono, che ancho a Mutio Sceuola fufatto il medesimo bonore, per bauer liberato Roma dal medesimo assedio di Porsena Re de Thoscani: Es poi a Clelia nobil donzella Romana dedicarono una statua a cauallo, per esfer fuggita, ingannate le guardie, del campo d'essi Thoscani: & rimandata da Romani a Porsena, che la chiedeua, per hauer vsato un nobile atto di generosa creanza. Percioche il Re marauigliato della magnanimità di lei; la pose in libertà, es le diede auttorità, che s'eleggesse quegli statichi, che piu le piaccuano, ch'esso gli haurebbe liberati : onde ella scelse tutti i giouanetti minori di quattordici anni: il che su honestissimo; & conueniente al nome della verginità, ch'era piu esposta a' pericoli. Cose s'hanno presso gli Scrittori d'historie molti altri essempi delle dedicationi delle statue, tanto in piede, quanto a canallo: & queste statue erano di diuerse materie, che nonstarò a registrarui: percioche ancho d'auorio ne furon fatte.

CO. VES. Delle statue a cauallo è restata fino al giorno d'oggi l'vsanza intera : il che si vede in Vinetia a San Giouanni & Paolo del samosissimo Capitano di guerra Bortolomeo Coglioni samosissimo cittadino della illustre

Città di Bergamo.

CO. CES. Non pur delle equestri; ma delle pedestri anchora è memoria serma, et costume osseruato: il che tutto il giorno hauete in Vinetia nelle sepolture de nobili, che sono stati eccellenti per virtu, o di guerra, o di pace: In el Duomo di Milano quante ven'erano, auanti le terminationi del Santo Concilio? Ma perche ve ne ha di publiche, In di private; habbiate cura in Vinetia all'istessa Chiesa de' Santi Giouanni es Paolo, quella del Conte Nicola Orsino di Pitigliano, che rim cuperò Padoua, In la conservò; es quella di Leonardo da Prato, che nella disessa di Padoua; sece così nobile visicio per la Republica: In nella Chiesa de' frati Minori quella di Paolo Sauelli, per la cui opera i Carraresi suron cacciati di Padoua: nella qual Città hauete il Gatta Melata. in Fiorenza Giouanni Aucut Inglese: Es altroue molti altri. Solevano anchora sospender le corone, che vivendo s'havevano guadagnato; sicondo ch'elle crano, o di lauro, o di gramigna, o di quercia, o d'altra matiria: di che si puo veder Plutarco nella vita di Filopemene.

Et di cio ancho a tempi moderni Hostasio da Rauenna scriue il Giouio, che se ne guadagnò una: o in Fiorenza se ne vede un altra sospesa nel grande e sa moso tempio di Santa Reparata. Faceuansi oltra di cio gli Obelisci, o Piramidi: ilche se ben sosse proprio de gli Egitti; vedest anchora hoggi, che suron drizzate parimente in Roma, come è quella di Cestio, o d'altri, quantunque ancho da paest lontani, e stranieri elle ci sossero condotte: e in cima veran poste, o palle di metallo, o vast di diuerse materie con le ceneri del morto.

CO.VES. Et le Statue, ch'eran dedicate a honor de morti, erano elle tutte d'una

equat grandezza?

CO. CES. Elle eran diverse, secondo, o i meriti, o gli humori de gli huomini: percioche tali erano al naturale, es tali l'eccedeuano, come si legge in Herodoto che in memoria di Sesostri Re dell'Egitto suron poste innanzi al tempio di Vulcano dive statue, una a lui, e) una alla moglie, d'altezza di trenta gomiti: en quattro abonor de' figliuoli di venti gomiti l'una. D'alcune altre scrive esso, che il medessimo Sesostri le piantò di lunghezza di cinque palmi, in Ionia: una nella via, che si va da Eseso in Focea: es una nella strada; che si fa dalla città di Sardi a, quella di Smirna.

CO. VES - Vauasi d'adornar queste statue con armi, con imprese: o con alcun'al-

tra cosa di significato?

CO. CES. Si Vfaua certamente: e in queste che scriue Herodoto, & ho nominate bora; si puo veder chiaramente: percioche nella man ritta haueuano uno strale, o freccia, et) nella simstra un'arco fornito: & dall'una all'altraspalla pendeua il turcasso, all'usanza, parte d'Egitto, & parte d'Ethiopia: & haueua lettere hiero-glisiche: le quali significauano, che quel Re con le proprie spalle sostenne quella regione. Poco appresso recita l'istesso Herodoto l'historia, o fauola di Sethone Sacerdote dell'Egitto, che vinse il Re Senacherih: et) dice che per memoria gli su fatta una statua di pietra con un topo in mano.

CO. VES. Et che volena significar questo topo?

CO. CES. Senacherib Re d'Assiria venne con grandissimo esfercito contra l'Egitto: di cui era Sacerdote & Re Sethone, pacifico, & quieto; & per cio da gli Egit
tij hauuto in odio: onde niuno volle seguitarlo contra Senacherib. Costui postosi a
pianger innanzi al Simolacro di Vulcano suo Dio; s'addormentò nel pianto: et) vide in sogno quel Dio, che l'auisò a viscire animosamente contra i nimici con quelle genti, che volessero seguitarlo: percioche esso gli manderebbe aiuto. Violi Sethone, et) con poca, es non buona gente saltò in campagna: doue era occorso, che
nell'essercito nimico de gli Assiri era entrata vina grandissima moltitudine di topi saluatichi: i quali haucuan roso tutte le corde de gli archi loro, le frecce, le rer-

regge de gli scudi, & le briglie de caualli. Onde vedutifi disarmati; si mistro in fuga, abandonando ogni cosa: talche per questo alla statua di lui su posto il topo in mano.

CO. VES. Le sépolture presso i Romani si poteuano elle far, come presso i Barba-

ri, che le faceuano smisurate per grandezza; e spesa?

CO. CES. Voi sapete, che le Piramidi, delle quali ho suggito ragionarui di sopra, sono d'inaudita grandezza, & d'inestimabil fabrica, quando vi stettero ventimila huomini a fabricarle, venti anni continui, &) vi fu consumato gran denaio in pane, cipolle, & porri, che a gli operai si dauano a mangiare. Sono di tanta altezza, che chi sta in cima d'esse, guardando al basso; vede gli huomini interrala metà minori della loro statura. Et auertite, che ragionandoui io delle piramidi; non intendo d'altre, che di quelle, che sono di la dal Nilo nel distretto di Babilonia, venti miglia lontane dal Cairo; che anchor hoggi appariscono, er son due: una piu grande dell'altra: ma amendue d'un istessa forma co lor cantoni diritti a filo, co fianchi di larghezza equale, ampie nelle lor basi; ma che a poco a poco si vanno restrignendo verso la cima, finche forniscono in vna molto acuta punta: la qual però sembra acuta a chi sta abasso: ma in effetto color che vi sono andati in cima; dicono che vi sta vna lastra, capace di trenta huomini. L'una delle quattro facce della base della piugrande è di larghezza di trecento, & piu passi; tanto che la circonferenza dicono, che fa un miglio & un quarto: anzi affermano che anticamente era piu spaciosa, essendoui per la lunghezza del tempo cresciuto intorno il terreno molti piedi, per li sassi, & ruinacci, che ne son caduti, essendo ella in gran parte quasta. Altre marauighe di queste si raccontano, che so non curo spiegarui minutamente: Et dicesi che cinquanta miglia lontan da queste verso Scirocco Leuante ve ne sono di maggiori. Così parimente sapete, che il Laberinto, che come le piramidi era sepoltura de' Re, su una fabrica d'eccessiua spesa en grandezza, fatta con mirabile artificio: & per tacer quel d'Egitto, & di Candia; a Chiusi città antichissima di Thoscana alle maremme di Siena, era quello del Re Porsena, che superaua la vanità de Re stranieri: il qual serviua per sua sepoltura. Questa era sotto la C'ttà in una pietra quadra, larga per ciascun lato trenta piedi, es alta cin quanta. Dentro a questa base riquadrata è il Laberinto, in tal maniera intricato, che gli huomini vi s'auuiluppano, senza potersene suolgere. Sopra questo quadro son cinque piramidi, una in mezo, & l'altre su i cantom: or queste alla lor base, vicino aterra, hanno LXXV. piedi di larghezza per una: & nondimeno le cime di tutte son serrate da un cerchio di bronzo, che è base a una cupola, o coperta, che tutte le ricopre. Dal suo mezo pendeuano piccoli campanelli, attaccati ad : alcune catene: & questi mossi dal soffiar de venti; faceuano gran pezza da lontano G 2 volire

udire il lor tintinno, (+) suono. Sopra la tondez za di questo cerchio eran fondate quat tro piramidi, d'altezza di cento piei l'una: & sopra queste in un pianetto n'eran fondate altre cinque, d'altezza (come scriuono) tanta, quanto era il restante di tutta l'ope ra, e in questo modo la uanità & pazzia cercò di procacciarsi gloria con quella spesa, che non doueua recar beneficio, ne utile a persona alcuna. Sapete oltra di cio del Mausoleo della reina Artemisia di Caria, da lei fatto fabricare in honor di Mausolo suo marito, ch'era largo dalla parte di Mezo giorno & Tramontana sessantatre pie di, & di circuito girava quattrocento & undici. L'altezza sua era di uenticinque braccia, et) d'intornò haueua trenta sei colonne. Da Leuante lo lauorò Scopa: da tramontana Briassi, da mezo di Timoteo, & da ponente Leocare, &) questa su opera di tanta maestria, & eccellenza, che meritò d'esser posta fra i sette miracoli del moudo. Il sepolero del Re Simandio in Egitto giraua un miglio & un quarto di circoito, & haue ua la porta larga quasi due iugeri, & alta quarantacinque gomiti, fatta di uarij marmi, & con molti animali, che seruiuano per colonne, (t) con molte altre pazzie. Et so che non u'è incognito di che qualità e spesa fosse il sepolcro d'Aliatte, padre del Re Creso in Lidia, marauiglioso fra tutte l'altre opere de gli Egitti, & de Babilonij: il cui circuito è di due iugeri, & sei stadij di terra: & la larghezza è di vn mi glio, et) cinque ottaui: di che si puo legger presso Herodoto nel primo: il qual nondimeno nel secondo conforme a quanto scriue Diodoro Siciliano pur nel secondo; scriue che gli Egittij n'haueuan di tre sorti, sentuosi, mezani, co-bumilissimi: di che non m'occorre parlar più in lungo: percioche ne dirò fra poco: & tutto questo, che aiho riferito hora; è per far contrapeso en paragone alle spese, che ci faeeuano i Romani a' quali era prohibito per le leggi, che la sepoltisra non fosse maggiore di quellebe dieci huomini, in tre, o in cinque giorni hauessero potuto ergere: & le pietre non fossero piu grandi, che quella nella qual fosse intagliato l'epitaffio in lode del morto. Et Lucio Silla promulgo una legge, per la qual moderò tutte queste spese: tanto che infame venne poi reputato Licinio barbieri, huomo ricchissimo, che si volse sar drizzare una sepoltura con grossissime spese: & quell'età reputo che non fosse mai stata fatta attion più indegna di questa; cio è che vn'huomo tanto vile giacesse tanto realmente. Per l'indignità della qual cosa suron fatti althora questi versi Latini.

> Marmoreo Licinus tumulo iacet, at Cato paruo, Pompeius nullo. Credimus esse deos? &c.

Et auerite, che le sepolture de' Romani eran fatte suora della Città di Roma; Es (come v'ho detto) con poca spesa: la qual costuma su osseruata ancho nella Grecia da Pittaco, vno de' sette saui di Grecia, che per legge ordinò a' suoi che nel fabricare i sepolcri non si ponessero altro che tre colonnette: Es alcuni più antichi surono

contenti d'una folazolla di terra, & d'un cespuglio, reputando che quiui non si douessero spender tante lor facultà, doue per incommutabil legge di natura siamo sforzati tutti ad arriuare vna volta.

CO. VES. Se a cotesto s'hauesse a guardare; si dourebbon piu tosto le sepolture che le case, fabricar superbe, & con molta spesa; poiche in queste habitiamo poco, e in quelle sempre. Ma come è vero quel ch'hauete detto, che i Sepolcri da' Romani sossero fatti suor della Città, poiche si legge presso Plutarco nella vita di Publicola, ch'egli per ordine de'cittadini, dentro della Città appresso

Velia fu sepolto?

CO. CES. Douete saper, che antica Vanza su di sepelire i corpi morti principalmente nelle case: da che ne venne la relligion de gli Dei penati, & Lari, per questa cagione hauuti in riuerentia da gli habitatori delle case, & di cio è testimonio Seruio Honorato sopra la cerimonia vsata da Enea presso Virgilio nel sepelire il corpo morto di Miseno. Dipoi su leuato via simil vso, come brutto, & empio: & su ordinato, che i corpi morti fossero sepolti fuor di Roma. Nondimeno le Vergini Vestali, 🔗 gl'Imperatori Romani a questa legge non furono soggetti; & così anchora coloro, c'ha uessero trionfato; come il lor corpo era stato fuor della Città abbrucciato; poteuano hauer nella città sepoltura. Però come di Publicola, de Fabritij, o d'altri tali voi legge te, che in Roma fossero sepolti; supponete immediatamente, che fossero stati trionfan-11, et) hauessero qualche gran giouamento recato alla Republica. Per confermation di quanto v'ho detto; scriue Appiano Alessandrino nobile historico la cagione; per la quale i gentil huomini in Roma disprezzauano le leggi agrarie : & dice che fu que-Sta: percioche haneuan per male, che le sepolture de lor Padri passassero nell'altrus giurisdittione: Et questo per rispetto della pietà, & della relligione. Platone anchora nelle sue leggi destinò principalmente i campi sterili alle sepolture. Ma fra tutte l'altre ragioni, & oltra il vedersene innumerabili alla campagna; è manifesto cio per gli epitassi: i quali quasi tutti hanno in lingua Latina queste lettere IN AGR. P. le quali significauano quanti piei di terreno occupasse la sepoltura nel campo. Et Ulpiano legista recita, ch' Adriano Imperatore mise pena molu scudi d'oro da essere applicati al fisco, a coloro che facessero nella citta un sepolcro. Sepeluano dunque i Romani i corpi, o le ceneri de morti sopra tutto lungo le strade maestre et principali, es massimamente lungo la via Flaminia, es la Latina: di che non occorre dubitare, non che far piu lunga proua: accioche la Città restasse prina di quel cattino odore, & di quella puzza, ch'esce dalle sepolture : et) accioche qualunque di la passasse viandante; s'accendesse con quel ricordo all'opre lodeuoli, & piene di gloria.

. . .

O.VES. Et perche non dite voi, accioche in caso di guerra, i cittadini sossero piu pronti al menar le mani, & a cacciare i nimici, che non uenissero a guastar le sepolture de'lor Padri?

CO. CES. Cicerone ve n'aggiugne ancho vn'altra, ch'è per assicurar la Città da gl'incendy, mentre che'l corpo s'abbruciaua.

CO. VES. Hauete voi cosa alcuna da dire intorno a gli Epitaffi, piu di quel che di

sopra poco fu m'habbiate raccontato?

CO.CES. Non altro, che queste poche sole tolte dall'opinion di Platone: ilqual lasciò scritto, che il titolo o epitassio non eccedesse quattro versi elegi: accioche i utandanti in un subito passando; lo potessero leggere: il che quantunque da lui sosse detto, secondo l'uso della sua città; sualcune volte osseruato ancho da Latini, come hauete in questo

HIC SITVS EST RVFVS. PVLSO QVI VINDICE QVONDAM IMPERIVM ASSERVIT, NON SIBI. SED PATRIAE.

Quest'altro ha un uerso di piu, & su fu fatto piu tosto per epigramma, che per epitaffio, in honor di Marco Liuio Salinatore, da cui su edificata in Romagna la Città nobilissima di Forlì, patria del ualoroso es generoso S. Siluio Torelli, amatore & fautor delle lettere, es de litterati: percioche Lucio Hermio soldato ueterano, condusse
nella uia Emilia una colonia di soldati: & da Liuio Salinatore, sotto ilqual contra
Asdrubale haueua militato, chiamò il luogo della colonia Vico Liuio, c'hoggi è detto il
Castelluccio, lontano un miglio da Forlì e in mezo della piazza piantò la statua di
Liuio con questi uersi

LIVIVS ECCE FVI ROMANVS, CONDITOR VRBIS
HVIVS, ET HANC VOLVI TERRAM COLVISSE QVIRITES
MAGNANIMOS POPVLIS'QVE DEDI COGNOMEN ET ARMA

Da questi principij crebbe la Città, che su detta Foro di Liuio, & hoggi è Forlì. Do po Platone non pure i Greci suoi; ma ancho i nostri Latini, & i Barbari transgredirono quest'ordine. Et è cresciuta l'usanza, che piu tosto si debbano sare in prosa, che in uersi, al contrario di quel che saceuano gli antichissimi Greci. Congetturasi nondimeno, che da principio non sossero molto lunghi gli epitassi, come quelli che non eccedeuano la sorma & grandezza della sepoliura: la qual non ueniua a esser punto piu grande di quel ch'era il corpo. Minor poi ueniua a esser di quelli, ch'eran sepolti in ua si dritti in piedi, o in colonnette; o pilastrelli, o cassette piccole, o altre tali. In questi epi tassi, o titoli; si poneua prima il nome de gli Dei Mani, che erano (come tengono alcuni) l'ombre del morto, & altri dicono gli Dei infernali, a honor de quali le sepolture eran dedicate; o poneuan lo Dio Genio, o altri simili, come hauete in quello, che ui dissi di sopra, e in questo

GENIO. SOMN.
L. DOMITIVS. L. L.
ARGYRVS. LANARIVS
DOMITIA. L. L.
MYRTALE
S. P. D. D.
DEDIC. K. IAN.
L. CEIONIO. COMMO
DO. ET. SEX. VETVLE
NO. POMPEIAMO. COS.

In questi altri noterete altri Dei, posti in prima, cioè del Sole inuitto, & d'Hercole Santo: & questi similmente sono antichi: & d'Hercole Difensore & d'altri molti.

SOLI. INVICTO
ACRVM. T. POMPONIVS.
REPENTINVS. NOMENCLATOR
TENSAR, IVGARIS
S. P. D. D.
DEDIC. XV. K. IVL
MARVLLO. ET, AELIANO COS.
OB. DEDIC. SPORTVLAS
DEDIT. SINGVL \* II.

HERCVLI
SANCTO. SACR.
P. POMPONIVS. NOE
TVS. VOTVM. SOL
AMICOS. AC. BENE

HERCYLI. DEFENSORI
PRO. REDITV. ET. ITV
D. CLODI. SEPTIMI
ALBINI. CAESARIS
D. CLODIVS. D. L.
FELIX
ACTOR. CAES. N. D. D.

Bene è la uerità che questo dedicato a Hercole Difensore è piu tosto epigramma, che epitassio in honor di Clodio Albino Africano, che guerreggiò contra Seuero Imperatore: da cui quattro anni dopo in un fatto d'arme su superato presso Lione di Francia. Manotate quest'altro.

OPI DIVINAE. ET. FORTVNAE
PRIMIGENIAE. SACR
IMP. CAESAR. HELVI
PERTINACIS: AVG.
V. S. C.

Cosi ne ho alcuni con l'inscrittione alla Vergine Diana, a Mercurio, al Genio santo, es ad'altri. In questi Epitassi si costuma poi (come intendeste) di mettere il nome del morto, il cognome, la tribu, i magistrati, et) carichi, c'ha hauuto, quanto è uiuuto, che giorno è morto, es altre particolarità si fatte, ch'io lascio da parte, non hauen do intentione di uolerui insegnare a far gli Epitassi: es se ne possono uedere assai nel Libro de gli Epitassi antichi: da quali s'intende esser uero quanto ho detto, et) s'apprende con l'essempio d'essi la norma del sormargli, senza che ne siano assegnati pre

cetti: Et non resterò di dirui, che Licurgo nel dar le leggi a gli Spartani; non volle che s'intagliasse il nome del morto su'l sepolero; se colui non era morto combattendo ua lorosamente per la patria, o non baueua fatto in guerra qualche notabil seruitio alla Republica. Voi trouerete anchora nelle sepolture de gli antichi spesse volte queste lettere H. M. H. N. S. che significano Hoc monumentum haredes non sequitur: il che denotaua, che i descendenti di quel tale non haueuano che fare in quella sepoltura.

¿ CO. VES. Hora io mi diuiso, che voi habbiate dato fine a tutto quelch'appartiene a'Romani intorno almodo di sepelire i corpi de lor morti; però sarà ben passare a'costu

mi dell'altre nationi.

CO. CES. Non sono anchor peruenuto a quel sin, che vihauete diuisato: anzi oltra che mi restano altre lor cerimonie, estratte da Polibio; ho da dirui anchora, che sornite del tutto l'essequie: s'usauano di sare i passi, et le viscerationi sunebri, che cosi eran chiamate.

CO. VES. Trouate voi, che i Romani costumassero ne mortori di fare i pasti?

Questo a me parrà, & sarà in effetto nuouo.

CO. CES. Non ho io gia trouato, che i Romani l'hauessero generalmente in uso: ma bentrouo, & credo, che da alcuni si costumasse particolarmente; il che me lo sanno creder quelle divisioni, o sportelle, che vi narrai poco sa, lasciate per testamento alle compagnie, o fraternite; accioche ogni anno, nel di, o del suo natale, o del suo su-nerale banchettassero, si come hauete inteso per li tre Epitassi, che sono a Como, a Ra uenna, es) a Rieti. Preso gli Atheniesi su instituito da Cecrope, che come il corpo era stato sepolto in terra; gli amici, e i vicini si congregassero a mangiare a honor del morto: il che scriue Valerio Massimo, che parimente saceuano i Marsiliesi, & su su costume ancho de gli Scithi.

CO. VES. Ma che occorre cercarne e sempi forestieri, se tutto il giorno lo ve-

diamo essere vsato per molti luoghi della nostra Italia?

CO. CES. Fu anchora vsato da gli antichi, che qualunque in vita sossi stato sopra gli altri vitile al publico, & s'hauese con la virtu procacciato honori supremi:
in morte, sepolto, o del publico, o del prinato con magnificentia, sosse anchora cen
giuochi, e spettacoli funebri magnificamente honorato. Però leggiamo, che i Greci
in honor d'Archemoro instituirone antichissimi giuochi in N emea, se gia non sossero piu antichi quelli d'Acasto in Iolco di Thessaglia. Così i giuochi Isthmij suror o
instituiti in memoria di Scirone amazzato da Theseo, es a Troia Achille alla sepoltura di Patroclo gli sece magnifici, si come Enea a quella del Padre Anchise. Et non
pure i giuochi a cauallo; ma anchora in mare gli saceuano i Greci, sacendo che le naui
corressero (à Vinetia si dice regatassero) alla meta, es fra loro combattessero.

da Polibio: percioche io intendo di ritornar da capo a questo nostro ragionamento, es per ordine domandarui molte cose; accioche poi più spedito possiate venire alle ceri-

monie de gle altri popoli.

de gli huomini piu illustri è venuto a morte, nel celebrarsegli l'essequie; il suo corpo è portato in piazza à Rostri con pompa, & con ornamento, alcuna volta ritto, & alcun'altra (ma piu di rado) basso, et) coricato a giacere. Quiui circondato da tutto il popolo, il figliuol d'esso, se ne ha, che sia in età da cio fare, es si troui nella Città, se non il piu prossimo di sangue; montato su i Rostri; fa vi oratione in lode del morto, es delle proue da lui fatte in vita: la qual ricordatione, non pure a compagni di lui, ma anchora a chi punto non v'interuenne; commoue le lacrime: onde il pianto si fa commune a tutto il popolo. Come poi il corpo morto ha hauuto sepoltura, et son sor nite l'essequie; mettono l'imagine del morto nel piu nobil luogo della casa, es le fanno intorno come vn tempio di legno.

CO. VES. Di che cosa è fatta quella imagine?

CO. CES. Imaginateui ch'ella sia di qual materia piu v'aggrada, o di stucco, o di terra, o'd'altro, che questo importa poco. Basta che ella assimiglia quanto piu si puo al morto: & è con mirabile artificio colorita, & ombreggiata. I giorni sestiui aprono poi quell'ediscio di legno, ch'io chiamerò Tempio: & adornano mirabilmente quella imagine.

(O. VES. A che volete creder voi, che seruissero queste imagini, in questa maniera conscruate? Ccrto è necessario, per mio parere, ch'elle hauessero qualche bel signi

ficato, & non fossero state fatte a caso.

CO. CES. Prima accioche rappresentando esse il vero ritratto del morto; mitigassero il desiderio, che s'haueua del uiuo: dipoi accioche i discendenti s' insiammassero alle imprese grandi, & piene di gloria, così in casa, come suora, & procurassero di non degenerare, o tralignar punto da' loro antichi. Anzi vi voglio dir tanto di piu in corroboration di questo, che i Romani tanta stima secerc de grandi huomini, benesici alla Patria, che nel publico uolsero le loro imagini, per insiammar ciascuno a quell'essempio: & però hauete presso Valerio Massimo, che l'imagine di Scipione Africano il maggiore su posta nella sacrestia del tempio di Gioue ottimo massimo: & ogni uolta che la sa miglia Cornelia haueua a celebrar qualche nobile ussicio, s' accostaux a quella imagine, et glielo domandaua: tanto che ueniua reputata il sacrario del Campidoglio. Così anchor nella Curia era quella di Catone: accioche così questa infiammasse i Senatoria conservar la publica libertà, come quella i Capitani ad ampliar l'imperio Romano. Leggis anchora, che M. Antonino silosofo, per la sua dottrina et uirtu uenne intanta riputatio-

ne, che essendo egli Imperatore; si diceua publicamente, ch'all'hora le parole di Platone erano adempite; cioè che il mondo sarà felice, quando i filososi saranno patroni del tutto. Et però, come ei su morto; su tenuto infame quel cittadino, che non hebbe l'imagine di lui in casa sua, o di metallo scolpita, o in pittura, per conseruar perpetua la memoria di co lui, la cui uita non haueua hauuto piu lungo corso. Il contrario di cio auuenne di Caio Nerone, es di Domitiano: la memoria de quali cercaron d'estinguere: percioche essi ha ueuan meritato d'esser prima estinti dell'uniuersal ricordanza de gli huomini, che morti. Hauete parimente che Valerio Messala Consolo nella prima guerra Carthaginese, bauendo espugnato Messina, et altre terre; su il primo, che in un quadro facesse dipigner la querra, nella quale haueua uinto il Re Hierone, es la Sicilia: et la pose in un lato della Curia Hostilia, l'anno C C C C X C. dell'ediscation di Roma. Ma che occorre andarne a cercare essempi lontani? Hor non l'habbiamo noi domestico, es vicinos Nella nostra Città di Bergamo nella Chiesa di Santo Alessandro si legge questo bello epitasso, ch'è argomento di quanto hora diceua.

P. MARIO VOT. LVPERCIANO EQ. R. Q. PVB. OMN. HONOR. MVNICIPAL. ADEPT. IVDICI. DE. SELECT. SACERD. CAENINEN. COLL. FABR. CENT. DEND. M. B. PATRON. CVIVS EXIMIA LIBERALITAS POST MVLTAS LARGITIONES HVCVSQVE ENITVIT, VT LVCAR. IIIIII. REDEMPTVM A REP. SVA VNIVERSIS CIVIBVS SVIS IN PERPETVVM REMITTERET. HVIVS TOT ET TAM INGENTIA MERITA 1TA REMVNERANDA CENSVERVNT, VT EFFIGIEM IIII. V. PERPETVA VENERATIONE CELEBRARENT. L. D. D. D.

Queste imagini dunque si fattamente da' Romani nelle proprie case conservate, come alcuno di quella casa venua a morte, che sosse stato ornato d'alcuna dignità: eran portate suona nella pompa sunebre, ornate con le ueste consolari; o con le preteste, se haue ua no hauuto imperio; o di porpora se erano stati censori; o tessute d'oro se eran trionfali: co cost essendo sopra una carretta condotte; haueuano innanzi i fasci, le scuri, co l'altre insegne de magistrati, secondo gli honori conseguiti nella Republica. Come poi erano arrivati a, rostri; eran posti a sedere per ordine in sedie d'auorio: il che rappresenta ua bellissimo spettacolo a' giouani amici co desiderosi d'acquistarsi gloria co'l mezo della virtu, co delle operationi illustri. Hor mirate di tutta questa cerimonia al disegno che n'ha satto il Porro.

# TAVOLA VLTIMA SEPOLCRALE DE' ROMANI. VIII.



O. VES. Poi che voi hauete dato fine a questo discorso, io haueret piacere, che mi chiariste alcuni dubbi, che vi domanderò, e se per ventura parrà, che cio sia vn ricominciar da capo; questo darà poca noia, perche ne ragionamenti familiari questo suole interuenire. Dico dunque, ch'essendo visicio di pietà il sepelire i morti, tanto se si risguarda all'humani tà, o vogliam chiamarla popolarità, che l'huomo honori all'estremo b'altro huomo; quanto se si ha consideratione alla giustitia relligiosa, di cui è specie, gia che b'huomo par che sia animal diuino, onde per cio ne gli epitassi antichi (come bene hauete detto) si trouano quelle lettere di consecratione agli Dei Mani, e quanto anchora mol to piu se si mira à Christiani; desidero sapere, se generalmente a questo atto di pietà si ueniua in un'istesso modo, cioè, se secondo c'hauete detto essere usato da Romani) ancho l'altre nationi usando questa pietà; piangeuano i morti.

H 2 CO.

CO. CES. Si come diuersi intenderete essere i modi del sepelire i corpi morti; cosi vi chiarirete, che diuerse saran le cerimonie: ma per risponderui con ordine; dico che al cuni si sepeliuano senza esser pianti, Est alcuni erano pianti a' funerali.

(O. VES. Ditemi dunque prima quali fossero quei popoli, che non piagneuano:

et) poi mi direte glialtri.

co.ces. Solone che diede le leggia gli Atheniesi, ordinò che del tutto sossero lemate via le querele, e i lamenti slebili, con tutte quell'altre cerimonie, che saceuan testimonianza del dolore, come vane, es senza alcun prositto, che in vero, come ben disse l'Ariosto nel suneral di Brandimarte in quel verso

Di lacrime, & di pianti inutil opra, è gettato al vento tutto il pianto, che si fa: il che hanno detto i Poeti Latini, & massimamente Propertio nel

quarto libro in quell'epigramma, che fa a Paolo

Desine Paule meum lachrymis orgere sepulchrum,

Panditur ad nullas ianua nigra preces.

Cum sémel infernas intrarunt funera leges,

Non exorato Séant adamante viæ.

Te licet orantem fusca Deus audiat aula, Nempè suas lachrymas littora surda bibent.

Presso i Locresi eran un costume tanto da cio lentano, che in cambio di piagnere; essi à mortorij saceuano conuiti: il che scriue Valerio Massimo, che saceuano ancho i popoli di Marsilia. Et qui mi verrebbe a proposito contaruene un'altro ridicolo de' Trogloditi: ma percioche il Porro n'ha fatto un disegne; però ne parlerò di sotto: es ui basterà sapere, che i Traci, i Trausi, i Cesij, e i Causiani ridenano menauan sesta alla morte d'alcuno, reputando che quel tale per gran benesicio di Dio sosse stato leuato da tutte le miserie, che ci apporta la vita, es da tutte le crudeltà della sortuna: il che raccontano Strabone nel 7. Herodoto nel s. Val. Massimo nel 2. al cap. 1. Pompomo Mela nel 2. Solino a cap. 17. Piu brutto costume era quello de gli Essedom: i quali oltra che cantauano alla morte de lor padri seminitavano poi tutti i parenti, se (mi raccapriccio a dir cosa si crudele) si mangiauano le carni d'essi morti insieme con la carne delle pecore a conuiti, che allegramente rappresentauano.

CO. VES. Non era per ventura tanto da esser lodato l'uso, c'hauete detto de Traci, & de gli altri, l'opinion de quali è vera, gia che con la morte siamo liberi da gli affanni del mondo; quanto è per verità da esser biasmata questa mo-

Struosità ditali bestie.

CO. CES. Quei della Libia (come recita Eliano nel lib. 12. della Varia historia) se alcun de loro moriua in caccia, o in battaglia, o fosse stato amazzato da qual

che elefante; a questo faceuano il maggiore honor di sepoltura, ch'essi sapessero, cantando hinni in honor di lui: ne'quali raccontauano, che sopra gli altri forte et valoroso era chi s'assicuraua di combatter con così gran bestia.

CO.VES. Se vi pare d'hauere a bastanza spedito questo corpo; recitatemi l'altro

di color che sepeliuano co'l pianto.

CO.CES. Il sepelire i morti con pianto è cerimonia antica, tanto sacra, quanto etchnica. Della sacra vi parlerò prima: & poi dell'ethnica con auttorità & essempi. Della sacra voi hauete nel Genesse a cap. 27. che Abram Patriarca venne per piagner Sarra sua moglie ch'erra morta. Di che ne ha fatto il Porro vn disegno molto bello, che è



questo.

### FVNERALE DI ABRAM

62



polo pianse per trenta giorni sopra il morto corpo d' Aaron: Et nel Deu ter. a XXIIII. che per altrettanti di susmilmente pianto da tutta la moltitudine Moise, dopo ch'era passato di questa vita: co così di Saul piante cia Giudei, Et da Dauid su pianto: ilqual Dauid pianse anchora sopra il corpo morto di Abner amazzato da Ioab: Et Tobia mangiò il pane con pianto, Et con tremore, perche in casa haueua il corpo del prossimo, ch'era stato scannato, co egli la notte volcua sepelirlo. Parimente hauendo Antioco satto in Gierusalem grande veccision d' huomini: suscitò gran pianto in Israel co ognimarito prese a lamentarsi: es quelle che se deuano nel letto maritale; piagneuano. Hauuene etiandio altre auttorità ne' libri de' Macabei, ch'io tralascio: co non vengo ne ancho a gli essempi ne all'auttorità de' Christiani, percioche al sine di questo ragionamento ve ne tratterò a bastanza, quando vi mostrerò l'ultimo disegno. Presso gli Ethnici veramente si ha, che alcuni viauno di fure il pianto, co però Niarco Tullio nel primo delle Tusculane disse, che alcuni via

ni hanno opinione di far gran piacere à morti, se si mettono grauemente a piagnerli:et Seneca nell'epistola L XIII. dice, che co'l mezo delle lacrime cerchiamo argomento di desiderio: & non seguitiamo, ma dimostriamo il dolore: il che vi confermerò con l'aut torità d'Ouidio nel quarto de' Tristi, & poi verrò a gli assempi. Dice Ouidio.

Fleque meos casus: est quadam stere voluptas.

Expletur lachrymis, egeritur que dolor.

Quanto a gli essempi; voi hauete inteso che i Romani, co' quali tennero ancho altri popoli; conduceuano Donne a prezzo, chiamate Presiche, le quali piangessero: es si legge di Sosocle, Poeta tragico, ch'essendo morto Euripide; volle che sin nel recitarsi le sue tragedie; le vesti sossero nere, es egli dell'istesso habito brano vestito; comparue in segno di mestitia ancho senza corona in testa. Gli Egittij andauano gli huomini spetto rati battendosi, es le donne soccinte, es con le poppe discoperte per tutta la città piagnendo, hauendosi però prima imbrattato tutti il viso di sango.

CO. VES. Faceuasi questo vniuersalmente al mortorio d'ogniuno; o pure de pa-

rentisoli, & piu stretti?

CO. CES. Si faceua solamente quando moriua alcun'huomo di valore: A questo non faceuano altri, che i suoi domestici di casa.

(O. VES. Credete voi, che indifferentemente si piagnesse ogni morto, cosi piccolo,

come grande? Parmi impossibil, che non ui fosse qualche ordine.

CO.CES. Numa Pompilio sui l primo presso i Romani, che instituisse, che i bambini, c'hauessero meno di tre anni; non douessero esser pianti: di maniera che tutti gli altri da tre anni in su, haueuano il piagnisterio. I Cimbri, e i Celtiberi piagneuano solamente quelli, che moriuano di loro infermità in letto: ma di quei che moriuano alla guerra; menauano gran sesta. Ma si legge, che in Thera, una delle Isole Cicladi haueuano usanza di non piagnere i sanciulti, che non hauessero passato i sette anni, ne gli huomini, che sossero viuuti piu di cinquanta anni. Percioche quelli rapiti innanzi tempo: a pena erano entrati dentro alla porta di questa vita; e questi eran viuuti troppo lungamente.

CO. VES. Presso color, che costumauano di piagnere i morti; quanto tempo sole-

uan durare i pianti?

CO.CES. Molti gli piagneuano noue giorni: da che si presero i sacrifici Nouendiali, e i giuochi sunerali Nouendiali: di che parla Horatio nell'Epodo: & Liuio dice, che'l sacrificio Nouendiale su publicamente intrapreso nella prima guerra Carthaginese: (4) cosi se ne legge in Cornelio Tacito, e in Marco Tullio. Licurgo terminò a' Lacedemoni il pianto in Undici giorni: il che nondimeno presso gli Egistiy s'allungaua sino a' LXXII. ma però solo, quando alcuno de' lor Re era venuto a morte.

CO. VES. I Romani non haueuano anchor essi alcun presisso termine? Parmi pur

d'hauere alcuna uolta osseruato, che per alcune cagioni a lor non fosse lecito passar più

in lungo co'l pianto.

CO. CES. Per due cagioni haueuan terminato i Romani, che cessasse il pianto de' morti: la prima era publica, & l'altra priuata: ma l'una & l'altra haueua piu capi.

CO. VES. Quali crano i capi publici di far cessare il pianto?

CO.CES. Erano questi, cioè. Se si hauesse hauuto a fare il lustro, ch'era il pagamento del tributo, e'l purgar la città co' sacrifici: il che si costumaua ogni cinque anni: es si descriueuano tutte le teste, ch'erano in Roma: di che in Liuio hauete molti luoghi. L'altro capo era: Se si hauesse hauuto a sodisfar qualche voto publico: il che spesso interueniua per li voti, che faceuano i Generali delle guerre, se pigliauano altuna terra nimica. Et però hauete in Liuio i voti di Furio Camillo in prender Veien to: di Papirio Consolo contra i Sanniti (benche questo su picciolo) di Marcello delle spessie de Carthaginesi a Nola, votate a Vulcano: estaltri voti publici satti da Romani in sar giuochi grandi, e spese tali. Il terzo capo di sar cessare il pianto era: Se era tempo di sare i sacrifici a Cerere: onde nell'istesso Liuio hauete, che il pianto per la rotta di Canne; si fornì in trenta giorni: percioche era venuto il tempo di fare i sacrifici di Cerere.

CO. VES. Quali erano i capi priuati, che impediuano, che non si piagnesse piu

lungamente il morto?

CO. CES. Per queste prinate cagioni cessana il pianto, es la mestitia prinatamen te per le case; cio è: Se ci nascenano figlinoli, o altro piu stretto parente di colni, ch'era morto: se padre, o figlinolo, o fratello, o marito stato schiano, et prigione in mano di nimici; sosse tornato a casa libero: et) se si dana marito a qualche fanciulla.

CO.VES. Et se niuno di questi impedimenti, publico, ne prinato fosse aunenuto;

'haueuasi egli a piagner sempre?

CO. CES. Numa fra glialtri suoi instituti prouide ancho a questo; cio è che ne i figliuoli la morte de' Padri, ne le mogli potessero piagner quella de' mariti, piu d'un' an no, ch'eran dieci mesi. Et questo medesimo tempo su presisso al Padre per il figliuo-lo: & all'un fratello per l'altro. Piu in la non volle che fosse lecito piagnere, per non tener sempre la casa in dolore, e in lacrime indesesse. Ordinò nondimeno, che i fanciulli minori di dieci anni; tanti mesi fossero pianti, quanti anni erano viuuti: ma i mariti non volle che facessero pianto per le mogli, ne per le spose. Con tutto cio M. Antonino silosofo Imperatore; di cui parlai pur'hora, restrinse di molto il tempo del piagner la morte di suo sigliuolo sino a'cinque giorni, & non piu oltre.

CO. VES. In questo tempo del piagnere; offeruauan tuiti i popoli di piagnere a con medesimo modo? Et auertite, ch'io non domando cio, tanto hauendo consideratio

ne alle lacrime, quanto ad altri atti piu compassioneuoli: percioche delle lacrime su 10,

che ogni huomo le spande per gliocchi fuora a un modo.

CO. CES-I Greci alla morte de' loro si tosauano i capelli, es la barba: il che era argomento di graussimo cordoglio, es pianto: il qual costume leggiamo, che su osseruato ancho da' Romani; cio è che le sorelle alla morte de' fratelli, es le madri a quella de' sigliuoli, nell'acerbità del pianto, con alcune strida cordogliose si tagliassero i capelli, es gli ponessero sopra l'corpo morto: et) elle restassero tose. Vsauano ancho di tirar segli giu con le mani, es di sueller segli dalle radici: il che massimamente saccuano le mogli su'l viso de' mariti. Gli Argiui accompagnauano il cadauero alla sepoltura, vestiti tutti di bianco, et) con vesti di bucata, piagnendo, es dando segno di dolore. Ma presso gli Spartani, se moriua il Re, caualcauano huomini per tutta la pro-uincia a dar nuoua, che il Re cra morto: onde le semine andauano per la città suonando alcune Olle, o pignatte di rame vote.

CO. VES. Che sorte di cerimonia strana è que sta del suonar le pignatte? & che

voleua ella per vostra fe inferire?

CO. CES. Io vi dirò. Tengono alcuni, che la pignatta, & oltra questa, ogni altra sorte di vaso turato; significhi l'animo humano: onde quando queste Donne Spartane andauano per la Città suonando a simil guisa le Olle; denotauano che la Città prinata del Re; era ancho prina d'animo, secondo che le Olle erano vote. Che sia uero quanto ho detto, sche l'animo sia inteso per la figura del vaso; s'ha da gli scrit ti de' Caldei: et essi tengono questa opinione. Et però quando leg gete: le bestie della terra habitano nel suo vaso; per le bestie intendete la stizza, la libidine, & glialtri deside ri terreni, che noi habbiamo communi con le bestie : es quel ch'è peggio hanno tal volta in noi tanta forza, che ci fanno menar vita da bestie. Questo è quel che dice Platone: Che ciascun di noi nodrisce in casa diuerse sorti di bestie. Vi sono molte altre auttorità, tol te da sacrilibri, che si potrebbono addurre, co l'esposition de dottori interpreti, approua ti, che confermano quanto ho detto: ma cio basterà per quanto se ne possa dire. Hor per tornare al costume de gli Spartani; come s'era sentito suonar queste Olle; era necessario, che d'ognicasa un maschio, et) una semina, nati liberi; cominciassero con gran de Strepito a piagnere: & n'andaua la pena a chi non l'hauesse fatto. Intorno al modo di sepelir questi Re; s'usaua il medesimo, che nel sepelire i barbari Asiatici. Percioche da ogni regione conueniua che concorressero tutti color, c'haueuano alcuna adherentia con gli Spartani: & poi che se n'erano adunati molti migliaia insieme; tutti unitamente si percoteuano la fronte, senza alcuna paura pungendosela, en con mol te grida, e strida sempre esclamauano, che quello era stato il miglior Re di tutti. Et se per ventura egli fosse morto in guerra; faceuano un ritratto d'esso; & postolo in vn letto; lo portauano con pompa in publico: & nel douer sepelirlo; si faceua per

dieci giorni festa: & ciascun magistrato, facendo ferie; bisognaua ch'attendesse a piagnere: ilche s'ha da Herodoto nel libro sesto. I Macedoni, quando piagneuano i lor morti; si tosauano parimente i capelli: ilche si legge che secero ad Archelao lor Re, &) a Euripide Poeta tragico intimo loro amico. Questo medesimo Usauano i Persi, to-Sando le mogli, e i figliuoli: ma di piu stracciauano le vesti, & gettando strida all'aria; portauano i corpi a sepelire : et) se il morto fosse stato huomo illustre; tosauano ancho se stessi, i lor caualli, & tutti i bestiami. Simil pianto quasi Vauano gli Egittij alla morte de'lon Re, stracciandosi le vesti, & piagnendo, tenendo serrati i tempij, i luoghi della ragione, & (come dissi) per LXXII. giorni, imbrattandosi il viso di fango, co nonfacendo feste solenni. Oltra di cio gli huomini co le donne cinti con un'enzuolo sotto le poppe due volte il giorno s'uniscono insieme, co van no intorno per la città a dugento, o trecento alla volta, rinouando il pianto, et) cantando con numero le virtu del Re. S'astengono parimente in tutto questo tempo da mangiar cibi cotti, da ber vino, et) da ogni apparecchio sontuo so di tauola: non Usano bagni, non Unquenti, non letti rifatti, non atto Venereo: ma come se aciascuno fosse morto un figliuolo, stando per tanti giorni addolorati, piangono.

CO.VES. Gli Egittij di molti altri riti portano il vanto: (1) però non è da marauigliar si punto, se ancho in questo siano tanto osseruanti: ma da chi hauete voi estrat-

to questi particolari?

CO. CES. Da Diodoro Siciliano nel libro secondo delle sue historie antiche: il quale scriue che quasi l'istessa cerimonia osseruano alla morte de parenti stretti. Hor come ossi hanno posto il corpo del morto Re nell'arca; posano quell'arca innanzi alla bocoa della sepoltura: A quiui recitano breuemente, come leggendo in un libretto, tutte l'imprese da lui satte: A a tutto son presenti i Sacerdoti, che ogni cosa buona approuano, A cosi sa ancho il popolo: ma a vitij esclamano e non vogliono acconsen tirci. Onde auuiene, che alcune volte ve ne ha tal'uno, che è riputato indegno del-

L'honor della sepoltura. Scriuono Luciano, & Sesto Emperico questo solo de gli Egittij, & delle sepolture loro; cio è ch'essi cauauano a' morti l'interiora, & poi l'insalauano. Ma habbiate cura a questo intaglio fatto dal Porro intorno a similvo: dopo il quale vi soggiugnerò vn'altro costume de' medesimi tolto da

Herodoto.

### TAVOLA PRIMA SEPOLCRALE DE GLIEGITTII. X.



O. VES. L'ho contemplata a bastanza: però a vostro beneplacito esponetemi l'altro lor costume, che da Herodoto hauete appreso.

CO. CES. Dopo le cerimonie sudette; gli Egittij portauano il corpo del morto Personaggio, a casa d'uno, c'haueua molte forme di legno dipinte

a somiglianza di morti, di maggiore & di minor prezzo: et satto mercato d'una d'esse; faceuano al corpo morto queste cose. Prima con un ferro a uncino gli cauauano
il ceruello per le nari del naso, & riempiuano il luogo uoto d'odori. Dipoi con una
pietra Ethiopica acutissima gli tagliauano intorno a' fianchi, & del corpo gli estraheuano tutte le interiora, lauando, & nettando diligentemente il corpo con vino di Fenicia, riempiendolo d'odori pesti, e incorporati insieme; cioè mirra pura, tassia, et
altri odori, suor che incenso: co cosi serrauano il luogo aperto, facendolo cucire. Cio
fatto; lo teneuano settanta giorni in sale, es non piu: indi lauatolo; tutto lo fasciauano con fasce di bisso, es l'ungeuano di gomma: es così i parenti lo serrauano dentro
in quella forma di legno, c'haueuano comprato: & quiui lo teneuano riposto; secondo
che potete vedere in quest'altro disegno.

### TAVOLA SECONDA SEPOLCRALE

DE GLI EGITTII. XI.



O. VES. N on hauete voi di sopra detto, che i Re d'Egitto si fabricarono le piramidi per loro sepolture? Come dunque possono star queste contrarietà insieme?

duto fuora del Cairo le piramidi, che di sopra v'ho nominate; essi manifestamente testificano, d'hauerle trouate vote dentro, of d'hauerui mandato gente con torce acce se. Costoro all'entrar della porta hebbero vna strada pendente all'ingiu, tutta di marmo liscio, stretta, v lunga CLXXV. passi: on non vi poteuano andar, se non carponi, o almeno ben chinati. In capo d'essa trouarono vna camera fatta in volta, di grandezza di dodici passi, con due camerini attaccati. Nella grande era vna gran sepoltura, v d'intorno v'haueuano altri sepolcri piccoli: talche si stima, che nella gran de il Re, et) ne piccioli, o i sigliuoli, o le concubine, o altri tali sossero riposti. Per que-

Sto rispetto vengo a confermarui l'opinion, che dissi, che le Piramidi fossero sepolture de Re come tengono Herodoto, et altri: & se ben gli altri haueuano altri sepoleri, s'intende in generale: perche le piramidierano particolari a chi se le fabricaua. Tuttauia molti hanno opinione, che fossero piu tosto segni d'honore, che sepolture: ma ben posti sopra i sepolcri in honor di quei Re, che di gloria hauessero auanzato gli altri. Gregorio N azianzeno mostra di non rifiutar punto l'opinion d'alcuni altri, i quali tengono, che le Piramidi fossero edificate da Giuseppe Hebreo per granai: & dice, che il nome pare, che consenta alla cosa; gia che questa voce aupòr presso loro significa grano: et) a questo si confronta quel che si legge presso Stefano, in quel che fu compilato da Hermolao Bizantino, ch'esse furon dette similmente ἀπό τῶν πυρῶν, cioè dal grano, che ui furiposto per consiglio di Giuseppe Hebreo, quando l'Egitto su da carestia oppresso: & fino al giorno d'hoggi molti volgari le chiamano i Granai di Faraone.

CO. VES. Horsu T'ornate bora, se da cio vi siete spedito a dir di coloro, che pian

geuano i morti, con quali costumi gli piagnessero, si come cominciaste.

CO. CES. Prima che torni a quanto mi fate instantia; piacciaui per gratia ascoltare un terzo modo tenuto da Micerino Re similmente d'Egitto nel sepesire una sua figliuola, che senza piu haueua: il che tanto piu quadra, quanto ue n'è ancho stato fatto intaglio, come vedrete.

CO. VES. Io Di buonissima voglia son contento: & l'instantia che vi feci; fu

perche vi credeua spedito dalle cerimonie de gli Egittij.

CO. CES. Micerino Re dell'Egitto, come narra Herodoto, ottimo, & clemente sopra gli altri; patì questa infelicità, c'hauendo egli vna figliuola sola, senza altri heredi prestamente ne restò priuo, essendo ella venuta a morte : di che prese il Re tanto dolore, che congrandissimi pianti ne fece dimostratione. Hora volendo darle sepoltura piu degna dell'ordinarie; fece fabricar di legno incorrottibile la figura d'una vacca: & poi la coperse tutta di lame d'oro et) dentro vi pose il corpo della figliuola. Questa figura di vaccanon stain piede, ma inginocchiata: & è molto grande. Dal collo indietro è coperta di panno feniceo, cioè di porpora: et) fra le corna ha un tondo doro, come il Sole. Starinchiusa dentro a un serraglio, mirabilmente ornato: & in-

nanzi le arde sempre una lucerna piena d'olio odorifero: et) da ogni parte molti profumi gettano continui odori. Quiui appresso in segno d'honore è un'altro serraglio con parecchi statue di concubine, di altezza di venti

> piedi per ciascuna: di che potete specchiarui in questo inta-

glio.

## TAVOLA TERZA SEPOLCRALE DE GLI EGITTII. XII.



O. VES. Ella per certo è molto vaga, & diletteuole: ma seguitate, se altro de gli Egittij vi resta; ouero ripigliate il primo ragionamento.
CO. CES. Diceua del costume d'alcuni, che a' mortorij si tosauano, o radeuano: & che cio era segno di gran mestitia: il che trouo che simil-

mente fu Vsato da' Milesij, & da molti barbari. Ma nella Licia haueuano tanto in odio il piagnere, che non pur non si voleuan radere, per non hauersi tanto tempo a ricordar del pianto, quanto penauano a rimettere i capelli; ma essi al mortorio si vesti uano vesti da donne: accioche infastiditi dalla disconueneuolezza di quell'habito; tanto piu presti s'astenessero dalle lacrime. I Carthaginesi piagnendo si stracciauano i capelli, es la faccia: et poi si batteuano ben bene il petto e le poppe. Presso i Romani finalmente s'osseruaua questo. Se colui, ch'era portato alle essequie, haueua serui, da lui fatti liberi; tutti questi serui, che amauano d'esser conosciuti piu sedeli;

piagnendo la morte del patrone; andauano innanzi alla bara, o col capello in capo, o con la testa coperta di bianca lana: Es questi quanti più erano; tanto maggior gloria accresceuano al morto. Ma le matrone Romane in tempo di pianto; lasciauano star la porpora, Es si vestiuano di bruno: ne mai lo deponeuano sinche non cessaua il corrotto.

CO.VES. Poi che è spedito del tutto questo capo; dichiaratemi hora quanto tem

po si teneuano morti i corpi, auanti che fossero, o sepolti, o abbruciati.

CO. CES. Io non miricordo inrisposta di questo questo d'altro essempio, che di quello de Greci: i quali teneuano imorti diciasette giorni auanti, che gli portassero alla sepoltura, o ad arderli, et altrettante notti.

CO. VES. Abastanza parmi, che di sopra habbiate detto in che luogo i Romani conseruassero i cadaueri, o le ceneri, & l'ossa: però vorrei hora che il medesimo dice

ste de gli altri popoli.

CO. CES. Voi mi chiamate a poco a poco a fornire il nostro ragionamento: percioche volendo rispondere a questa domanda; conuerrò discoprirui quelle cerimonie,
chio saluaua in vltimo. Tutta via questo importa poco, pur che diamo, o per l'una,
o per l'altra via, sine a tal soggetto. Ma auertite, che si come di sopra, quando mi
domandaste di color che piangeuano i morti; vi parlai de gli huomini della sacra Bibia; così hora venendo a gli Ethnici; lascerò di dirui della grotta compratada Abram
nel campo Esron d'Etheo per sepoltura sua en de suoi; es così del Pontesice Aaron,
che su sepolto nel monte Hor; es di Moise nella valle della terra di Moab; en
del Signor nostro in vi sepoltro nuouo intagliato nel sasso: ma solo verrò a dire de
gli Ethnici: Es comincierò da Babiloni, i quali sepeliuano i morti nel miele.

CO. VES. Questa era la piu dolce sepoltura di quante ne saprete mai raccontare; ma essi lo doueuano forse fare per conservarli lungamente, hauendo (come dicono molti) il miele virtu di conservar molto tempo. Et per cio mi ricordo hauer letto vna bella risposta di Democrito: il qual domandato, in che modo uno hauesse potuto vivar vita lunga; rispose: Con bagnarsi dentro di miele, es di suo-

ra ungersi d'olio.

CO. CES. Voi parlate sapientemente: ma cotesta è la risposta litter ale: & bisogna considerarla ancho piu in la, che la scorza.

CO. VES. Aspetterò dunque, che mi dichiarate questo interior significato, che

dite: & certo mi sarà molto grato.

CO. C.E.S. Stimo, che quella risposta uoglia inferire, che l'animo nostro ha da esser mitigato con quanta maggior soauità sia possibile, stando sempre allegro, et) dell'tutto cacciando da se ogni acerbità, estamaritudine, senza intrometterci mai cosa, che lo essulceri, inasprisca, o impiaghi: est che il corpo con l'essercitio habbia a esser

consolidato: altramente gli sarebbe necessario immarcir nell'ocio. Per confermation di questo vi potrei mostrar, che l'olio è posto per l'essercitio: ma per gratia parliamo de'Trogloditi, de'quali poco sa promisi parlarui. Costoro eran popoli d'Ethiopia, con un modo ridicolo conseruauano, o sepeliuano i lor corpi morti: percioche la prima cosa con alcune legacce di paliuro legauano al morto le gambe al collo: en poi lo posauano sopra un luogo eminente: doue a gara tutti ridendo gli tirauano de'sassi, sin che l'haueuan coperto: e in sine sopra quel mucchio di sassi piantauano un corno di capra, es poi si partiuano senza mostrare alcun segno di mestitia, ne di passione di che uedetene il disegno.



### TAVOLA SEPOLCRALE

DE TROGLODITI. XIII.



O. VES. Questa è bene una delle bestiali, & ridicole usanze, ch'io creda poterne intendere: & non so se altra ue ne sarà che l'auanzi. CO.CES. Ipopoli della Frigia non danno sepoltura a' lor sacerdoti,

fecondo che a gli altri fanno: ma gli mettono in piedi in un luogo alto,

fatto di pietre d'altezza di dieci braccia.

CO. VES. Almeno hauessero Sato di metter loro un bastone a canto, da poter da-

re a'cani; o accioche fossero parsi tanti guardiani di pecore.

CO. CES. Hor notate questa foggia, ch'usauano i Macrobij popoli d'Ethiopia. Costoro da principio seccauano il corpo morto, o a vso de gli Egittij, o in altro modo: & poi lo copriuano di stucco, o di gesso, es lo dipigneuano al naturale quanto meglio sapeuano. Et perche presso loro il vetro è di certa materia, che ageuolmente si taglia, es si lauora; però fatto un pilastro di vetro; l'incauauano tutto di

dentro: es poi vi serrauano il corpo morto, il quale vi traluceua in mezo, facendo bel vedere; senza che gettasse alcun reo odore, o segno di bruttura: ma però sempre paren do simile al morto. Questo pilastro è preso da parenti piu stretti, et per vi anno è tenuto in casa, offerendogli le primitie di tutte le cose, e i sacrifici. Fornito l'anno, lo mettono poi d'intorno alla Città, of non se ne prendono piu altra cura: il che scriue He rodoto nel terzo, che con molta diligentia su inteso da gli Icthiosagi, quando vi surono, et da loro su riferito a Cambise. Ne scriue parimente Diodoro nel terzo libro della su Bibliotheca.

CO. VES. Se così andate seguitando; io temo che da qui innanzi non ci mancherà mai materia di ridere, tanto son vaghe, et ridicole queste usanze. Ma è egli possibile, che persissendo pure in rispondere alla mia domanda; voi vi siate scordato de Greci in vniuersale? Io pure haurei creduto che almeno dopo i Romani haueste hauu-

to a ragionarmene.

CO. CES. Cosi su veramente l'ordine, &) l'intention mia: ma voi me l'hauete alterato con le vostre proposte. Nondimeno ve ne parlerò di presente, se prima lascerò che diate vn'occhiata a questo intaglio.



#### AN TICEHIL

#### TAVOLA SEPOLCRALE

DE MACROBIL XIIIL





erano riposti; io parlando uniuersalmente di tutti; non lo so: ma prima ui dirò la cerimonia in generale; & poi parlerò d'alcuni popoli della Grecia in particolare.

CO. VES. Ame pocanoia da l'intenderlo piu in un modo, che in vn'altro: pero accommodateui da voi stesso.

CO. CES. I Gentil huomini presso i Greci, come eran morti; non erano abbruciati quasi mai soli: il che apertamente ci te sulla Homero.

CO. VES. So doue nolete rinjeire: voi volete intendere (se per ventura non erro) del funeral fatto da Achille alla sepoltura di Patroclo.

CO. CES. Di cotesto a punto voglio io intendere: magia che lo sapete; è bene sopraseder da questa fatica, es passare ad altro, abbondandoci massimamente il soggetto

in modo, che non so, se il giorno ci basterà.

(O. VES. Egli ci basterà acconciamente. Hor non vedete voi, come il Sole è alto? Et pur siamo stati gran pezza in questo discorso: ma quanto a me non me ne sono accorto punto; si per la dolcezza delle cose curiose; come per lo buon fresco, che vien da questa senestra, che mettendo sempre venticelli soaui; non lascia sentir l'hore noiose del giorno. Et veramente non poteua questo sito esser meglio piantato, ne piu attamen te accommodato.

CO. CES. Questa diletteuol veduta, questi venticelli soau, che sempre spirano, et riescono gratissimi la state, et queste bizarre inuentioni di tanti disegni, co cerimonie, ci fanno allegramente passare il tempo, senza alcuna molestia. Ma io passerò dunque sotto silentio la cerimonia de Greci.

CO. VES. Cotesto non vi dico gia io, che voi facciate. Ma voi mi volete trattener con le burle. Non veggo io, se ne hauete in mano il disegno fatto? In che modo dun que ve la potete inuolger nel silentio. Hor ditela del tutto, ch'io vi ascolto con la soli-

ta attentione.

CO.CES. Dico dunque che i Greci non haueuano vanza d'abbruciar soli i corpi morti de'lor gentil'huomini; come quelli che con essi ardeuano molti animali: onde Homero scriue, che nel funeral di Patroclo furono abbruciati buoi, pecore, cani, caualli, Adodici valorosi figliuoli di gentil'huomini Troiani: oltra che Achille si tagliò i capelli, or volle che insieme co'l corpo morto di Patroclo gettati nel fuoco ardessero.

Di qui si verisica, che i Greci hebbero in costume d'abbruciare i corpi:

la qual cosa ancho

Luciano

afferma per vera; si come



disegno.

### TAVOLA SEPOLCRALE

D E' G R E C I. XV.



O. VES. Non si legge dunque de Greci altro costume, che questo intorno a cosi bella, & cosi pietosa cerimonia?

CO. CES. Leggesi che essi gli sepeliuano: & prima lo cauo da questa legge, ch'era presso loro, che qualunque hauesse mandato male il

Juo patrimonio; fosse priuato della sepoltura paterna, se sepolto in vna strana: dipoi da Thucidide, oue mette, che Temistocle venuto a morte; su prima sepolto in Asia, sopra la piazza, della città di Magnesia, della quale egli era stato fatto presidente: on che poi le sue ossa furon secretamente portate nel paese d'Athene, oue surono sepolte. Così di Brasida scriue il medesimo, ch'essendo venuto à morte nella uittoria, ch'ottenne de gli Atheniesi a Eone; da tutti i confederati con l'armi indosso su publicame te il suo corpo accopagnato alla sepoltura: la qual nella piazza della città gli su fatta. Et soggiugne, che gli Antipolitani, hauedo poi circondato d'ogni intorno il suo sepolcro; gli se cero sacrifici, come a kumo satto del numero de gli Dei, et gl'instituiron giuochi, es sacrisici

crifici annuali. Il medesimo recita, che chi presso i Greci moriua inseruitio della patria; haueua essequie molto piu de gli altri honoreuoli.

CO. VES. Voi L'hauete detto pur'hora nel dar sepoltura al corpo di Brasida.

CO.CES. Questo è ben vero: ma io lo voglio anchor dir con vn'altra cerimonia piu ampia, vsata da gli Atheniesi: & è diuersa da quella che voi intendete.

CO. VES. Ella non puo esser se non bella: però è bene che non la teniate piu lunga-

mente occolta.

CO. CES. Sriue Thucidide nel libro secondo delle guerre della Morea, che gli Athe niesi volendo osseruar l'usanze della patria loro; fecero l'essequie in honor di coloro, che per la patria eran morti: & l'essequie suron tali. Tre giorni innanzi sabricauano un tabernacolo: nel quale poneuano l'ossa de morti: Es ciascuno haueua libertà di metterci qualche reliquia d'alcun d'essi morti, o cosà, che gli fosse stata cara in vita. Come le portauano a sepelire ; ogni tribus haueua fatto vona cassa di cipresso: nella quale haueua riposto l'ossa di quei della sua tribu: & la poneua sopra vna carretta, facendolatirare. Dopo queste veniua vna carreta con vn letto sopra voto, matutto adolbato: & questo era per l'ossa di coloro; che non fossero state ritrouate. Eran tirate le carrette volontariamente da huomini, cosi cittadini, come forestieri: e in tanto le donne parenti de morti piagnendo le accompagnauano alla publica sepoltura, doue metteuano le casse in un publico monumento.

(O. VES. Questo monumento in che parte era posto? dentro nella città, o pur fuo

rane' campi?

CO. CES. Tengono alcuni, che fosse nel piu bel borgo della città: ma altri dicona ne' sobborghi: es così credo io, che s'intenda il testo di Thucidide: il che veniua a esser pressola sepoltura di Callisto: nel qual luogo costumarono di sepelir sempre qualunque fosse morto inguerra, fuor che quelli ch'eran morti a Marathone: i quali per maggior segno della lor virtu quiui hebbero sepoltura, oue combattendo valorosamente eran morti. Come i corpi, o le ossa erano state sepolte; un'huomo eloquente de' prin cipali della città; faceua in lode de' morti vna bella



oratione.

## A X T 1 C H I. T A V O L A S E P O L C R A L E D E G L I A T H E N I E S I. XVI.



O. VES. Hora mi souiene Un'altra gran cura, & diligentia ch'usauano intorno a questo gli Atheniesi; poiche faceuano morir per giustitia
quei Capitani, che non hauessero hauuto cura di far sepelire i morti in
guerra. Et però con graui supplicij trattarono i sommi Capitani, che
in mare haueuano gettato i corpi di color, che nel fatto d'arme nauale erano stati

amazzati.

CO. CES. Et se per ventura non hauessero potuto hauere i corpi de morti per la patria; diligentemente faceuano per tutto cercar le ossa loro, qua es la sparse, es sepelir le conl'honor, c'hauete inteso. Onde si legge che Nicia gran Capitano de gli Atheniesi fece fermar tutto l'essercito per dar sepoltura a due soldati, ch'erano stati uccisi. Cimone anchora figliuol di Milciade non dubitò d'andarsi a costituire in prigione, obligando se stesso per pagare i debiti del Padre, pur che il corpo morto di lui sequestrato da creditori; potesse esser dato alla sepoltura.

CO. VESP. Noi possiamo dunque venir da quanto s'è detto, in conclusione, che

presso i Greci si costumasse tanto d'abbruciare, quanto di sepelire i morti.

co. CES. Voi dite sauiamente: O poi che siamo a ciò; vi dirò de' costumi prina tamente de' Greci, c'ho osservati. Agli Atheniesi, scrive M. Tullio, su dato il costume di sepelirgli interra da Cecrope: O che poi vsauano di seminarui sopra le biade; accioche paresse, ch'essi nel seno, o grembo della commune madre fossero posti. Crescendo poi fra loro la magnificentia, e) la superbia delle sepolture: Demetrio Falerio ordinò per legge in che modo i sepolcri hauessero a esser formati: O volle che i cadaveri si portassero innanzi giorno alla sepoltura.

CO. VES. E in che modo ordinò egli che fossero fatte le sepolture?

CO. CES. Non uolle che sopra la terra, doue era nascosto il morto, si mettesse altro che una colonnetta di tre braccia d'altezza, o un vaso: & sopra questa osseruanza deputò un magistrato. Osseruarono ancho gli Atheniesi di voltare i corpi morti co'l viso al Leuante; al contrario de' Megaresi, & de' Fenici, che gli voltauano à Ponente.

CO. VES. Voi hauete descritto in che modo gli Spartani sepeliuano i lor Remorti:

però dite hora del modo che teneuano priuatamente.

CO. CES. L'essequie ciuili presso gli Spartani erano secondo gli ordini di Licurgo; cioè che vestiuano il morto d'una vesticciola cremesina, & senz'altro lo metteuano setto terra: ma sopra essa terra poneuan poi delle frondi d'oliuo. Ordinò similmente, che le sepolture fossero nella città, presso i tempi de gli Dei. Gli Argini fra tutti i Greci compariuano a' funerali uestiti di bianco, es lauati con acqua pura: es poi celebrauano una cerimonia sacra: alla quale interueniuano carni cotte. I Megaresi metteuano in ciascun sepolcro tre, o quattro corpi di morti tutti co' luiso uolto a terra.

CO. VES. Poi che ui sento tacere; m'auiso c'habbiate spedito tutto quel che ui restaua da rispondere alla domanda che feci. Però ui piacerà hora dirmi, se tutti gli altri, conformi a' Megaresi pure hora nominati; saceuano i lor morti star co'l uiso a

terra. Et se rispondete di no; ditemi in che sito, o positura gli sepeliuano.

effer sepolto: & eirispose: In quel modo, che ui torna meglio. Mai Fenici faceuano come i Magaresi: el simile gli Africani: benche alcuni di questi osseruano altri costumi de' Greci. I N asamoni gli sepeliscono à sedere: & così hanno gran cura, quando l'ammalato spira; che stia a sedere. Tuttavia notate una bella risposta in questo proposito di Diogene: ilqual domandato da Xeniade in che modo egli volesse esser spoolio; rispose: Co'l viso in giu: & di nuovo interrogato della cagione; soggiunse: perche fra poco averrà, che chi è sotto sarà sopra: ilche su come egli disse, alludendo à Macedom, ch'all'hora cominciavano ad ampliare i lor piccoli consini, in modo

parec-

modo che d'humili douentarono eccelsi. Cosi uoleua egli dire: Se hora mi mettete co'l uiso ingiu, hauendosi ogni cosa a riuoltar sottosopra; io tornerò supino, & co'l viso volto al cielo. Potrebbe ancho essere, ch'egli concludesse non importar molto in che stato il corpo sia sepolto, se bene il volgo vsaua intorno a cio gran superstitione: percioche gli metteuano dritti co'l pie destro vicino alla porta: & altri gli abbruciaua similmente in piedi; si come in piedi vogliono hoggi alcuni, che i Giudei osseruino di sepelire i loro. I Christiani veramente tutti son posti supini; cioè co'l viso volto al cielo.

CO. VES. Non mi dispiace punto la commodità di coloro, che stauano a sedere : & se se fe sossero venuti alle mani di quello Spartano, esso gli haurebbe suggiti, dicendo di non voler seder quiui: d'onde non si poteua drizzare a dar luogo a'uecchi. Ma ditemi ho

ra con qualsorte d'ornamento erano adornati i corpi de'morti?

CO. CES. Troussi presso alcuni, che i Greci soleuano asperger il morto con vino, conquento, con molti odori: co poi metterlo in vna vrna, lauandolo con le lacrime, es facendogli vento con uno sciugatoio. Altri dicono che lo uestiuano di bianco, et ornauano conghirlande, et cantando canzoni; lo metteuano in sepoltura. Socrate si fece besse d'ogni ornamento: es percio ricusò quel precioso mantello, che da Apollodoro gli su offerto, dicendo. Che? se questo mantello m'ha seruito uiuo; non mi puo seruire ancho quando sarò morto? Il corpo d'Arato su da' Sicionij posto in sepoltura con una veste bianca, es coronato. Ma s'è osseruato che gl'Indiani, es gli Egittij anchora soleuan sar le toniche sunebri a' Re di liccio, che non arde: es questo per poter esserui, che le ceneri giacessero arse separate dall'altre fauille.

CO. VES. Doueua questo liccio esser di quel lino conforme all'amianto, che diceste al principio, per uirtu, es per qualità, che nel fuoco non si consuma. Ma gia che qui nominato hauete gl'Indiani insieme con gli Egittij; no ui sia graue il rimanente de costu mi intorno al proposito nostro de gl'Indiani espormi, si come de gli Egittij m'esponeste.

CO. CES. Diuersamente costumarono i popoli d'India di sepelire i corpi de morti lo ro. Alcuni ammazzauano i Padri proprij, auanti che dalla uecchiezza, o da qualche infermità sossero soprafatti, come se sossero stati animali da sacrificio: et dopo morti reputauano cerimonia lecita, & molto piu mangiarsi l'interiora d'essi. Ma come, o da gli anni, o da malattia erano sopragiunti; se n'andauano ad habitare in luogo lontano da gli altri: & quiui senza alcun fastidio, ne dispiacere attendeuano la morte in quella solitudine. I piu prudenti di costoro, & c'haueuano dato opera a gli studi della silosossa, non aspettauan che la morte uenise: ma di loro spontanea volonta si gettauan nel suoco ardente: & quiui allegri, & di buona uoglia l'andauano a trouare. Scriue Egesippo, ch'essi auanti ch'andassero protestauano di voler-si partire: & che però niuno sacesse strepito. Come poi si uedeuano auanti l'ap-

parecchio della morte; lieti andauano a saltar nell'ardente rogo: & acircostanti diceuano, che stessero sant. Che le donne veramente ne sentiuan dulore, & saceuan pianto, come priue del lor sussidio: e'l simil faceuano i piccoli sigliuolini per vedersi abandonati. Ma che glialtri tutti gli benediceuano, & non haueuano lor punto inuidia, gia che eran riputati migliori di tutti, & che con fretta caminassero a luoghi piu belli, e) piu sontuosi, & a goder compagnie piu pure & piu buone. Questo medesimo testificò ne' suoi versi Lucano, quando disse

Quei che si fabricarono a se stessi

Le pire ardenti, & viui entro v'entraro.

I Padei, gente pure Indiana, scriue Herodoto, ch'amazzano gli ammalati, et) se gli manziano. e il medesimo ussicio sanno le donne all'altre donne, anchor ch'elle neghino di essere ammalate: per questo rispetto dice, che pochi presso loro douentano vecchi: et se pur douentano; son similmente amazzati et mangiati. Sesto Pirrhonio racconta di costoro costumi diuersi con queste parole. Alcuni de gl'Indiani espongo no i corpi morti; accioche siano deuorati da gli auoltoi. Trouansi presso i popoli dell'India quei sapienti, che son detti Brachmani: i quali con mirabil costanza si fanno besse della morte: e in questo s'essercitano maraugliosamente per disprezzarla. E' notissima l'historia di Calano, c'hauendo risoluto di morire; di propria volontà s'andò a cacciar sopra vna pira: et fattole dare il suoco; con singolar patientia comportò d'abbruciar viuo. Nicolo Damasceno silososo e historico scriue d'hauer veduto Zarmanochega Indiano, ch'essendo viuuto assa felicemente; in Athene da se medesimo s'abbruciò, perch'era visso abastanza: en nel sepolero di lui su scritto l'epitassio

di questo tenore. QVI IACE ZARMANO CHEGA Indiano di Bargoa: il qual seguendo il paterno costume de gl'Indiani; da se stesso si fece immortale. Hor di queste cerimonie, che v'ho così ristrette in sommario il Porro ha fatto questo bello intaglio.



#### ANTICHI

#### TAVOLA SEPOLCRALE

DE GLI INDIANI. XVII



O. VES. Dunque per quel ch'io comprendo, vi sono altre cerimonie piu ampie de gl'Indiani, che queste, che dite hauer ridotte in compendio. CO. CES. Hauerei piu distesamente potuto narraruele: E fra l'alire vera da dir, che opinion d'alcuni è stata, che quando i Re Indiani veniuano a morte; s'abbruciauano co'l corpo d'essi, quei caualli, quei seui, 💸 vna delle sue mogli, che gli fosero stati piucari: & che fra le mogli spessifi ne volte per cionasceua graue contrasto, volendo ciascuna esser quella, che s'haucua da ardere. Altri dicono, che non solamente a'Re; ma ancho a' prinati le mogli faccuan simile hono re: ma io l'haueua lasciate in dietro in bella prova: et) hora pur ve le horaccontate.

(O. VES. Restaui alcun'altro essempio da recitare intorno alla mia domanda del

modo, ch' adornavano i corpi morti?

CO. CES. Non miresta altro da der ch'io miricordi, suorche de popoli di Caria: i quali

i quali haueuano per solenne & honoreuol cerimonia il sepelire i soldati morti con le toro armi indosso. Ma i N asamoni, come uno era uscito di uita; lo lauauano con acqua cal da, & l'ungeuano con preciosissimi unguenti: dipoi lo uestiuano di bianco, & soleuano per sette giorni saluarlo, drizzandogli un'altare, doue teneuano odori accesi sopra a honor d'esso.

CO. VESP. Che sorte di presenti, & doni si soleuan fare a morti? perche ho let-

to, & uoi ancho hauete detto; che soleuan sepelirsi con essi molti presenti.

CO. CES. Gli Albani habitatori del monte Caucaso, metteuan nelle casse, o arche de morti certa somma di denari, o come altri dice grossa somma, con tutti gli arnest suoi preciosi; non uolendo dopo la morte, hauersi per l'istromento della roba a ricordar di lui: ma altri dicono, che non nella cassa, ma in bocca del morto poneuano una piccola moneta di tre denari piccioli; accioche arrivando al siume di Caronte all'inferno; bau sse da poter passar la barca, es pagare il barcaivolo: che così tenevano essi.

CO. VES. Comincio a creder, che tutta uia ne sentirò di piu belle, & piu ridicole;

gia che ancho simil pazzie intendo essere state usate.

CO. CES. Ipopoli dell'Ethiopia, haueuano un principal costume, di radersi i capelli intorno alrogo, es tutti gli poneuano sopra i morto; co i quale abbruciauano buoi, pecore, caualli, es cani, es sopra ui spargeuano olio, es uino. Altri popoli chiamati Sidoni, o (come legge Stobeo) Sindi, tanti pesci dauano alla sepoltura al morto, quanti nimici egli haueua in sua uita amazzati. Masragli antichi Germani, mentre che sopra al fuoco acceso i corpi morti ardeuano, secondo ch'uno era, o nobile, o ricco, o possente; gli amici, e i parenti, e i piu stretti d'amore, o di sangue; gettauano sopra l'suoco tutto quel che ciascuno haueua piu caro, es in maggiore stima: es cio saceuano con grauissimi pianti, es miserabili querele in segno d'acerbissimo dolore, es di singolar passione.

CO. VES. Fra quei popoli, c'haueuan per ufanza di portàre i morti a sepelire; hauete uoi mai osseruato quali fossero coloro, ch'alla sepoltura portasero il morto? Io haurei

molto caro intenderlo.

CO.CES. Presso i Romani trouo, ch'erano i sigliuoli quelli, che uestiti a bruno, por tauano sopra le proprie spalle il morto Padre. Tuttauia si legge, che Paolo Emilio, dopo il trionfo Masedonico, essendo vicito di vita; su da gli ambasciatori de Macedoni sopra le spalle nell'essequie portato alla sepoltura. A Metello viarono questa pietà, sotto entrando alla bara i suoi sigliuoli: de quali tre erano Consolari, due Trionfali, vono Censorio, el l'altro Pretore. Silla dittatore su portato sopra l'eretro da Senatori de dalle sacre Vergini. Ma ascoltate questa bella risposta, data da Diogene a von, che lo domandò, se egli haueua seruitore, o fantesca: c'hauendo egli detto di non hauerne alcuno; colui soggiunse: Chi dunque ti porterà a sepelire? A cui Diogene replicò: Chi haurà

baurà bisogno di Stare In questa Casa.

CO. VES. Non haueua il buon filosofo questo fastidio in mente, di chi douesse por tarlo, ono: ma teneua per fermo, che alcuno, per votar la casa; l'haurebbe tirato suo-ra: se ben parmi hauer trouato, che gli sosse data honoreuol sepoltura. Ma poi c'hauete detto di color, che portauano; ditemi: Quali eran quelli, che accompagnauano il morto?

CO. CES. I Greci affine che i morti non fossero del douuto honor frodati; otto giorni auanti che gli sepelissero; faceuano da un trombetta publicamente bandir l'essequie; accioche tutti concorressero a honorarle. Et se il morto fosse stato del primo ordine de' nobili, & de grandi; cosi le donne, come gli huomini vandavano vestiti di bianco, & con le corone, o ghirlande in testa: & tutti indifférentemente piagneuano. L'historia de gl'Indiani l'hauete intefa, che la piu cara moglie gli accompagnaua, abbruciandost: il che faceuano ancho le mogli de'Thraci, & de' Geti: le quali vestite sontuosamente; dal piu stretto parente alla sepoltura erano amazzate, e in quel medesimo sepolcro con lui sepolte. Et poi che sono a questo proposito; vi dirò ancho la cerimonia de gli Scithi, et de' Gerrhi, per mostraruene un difegno, c'ho fra questi altri. Come presso costoro il Re era morto; cauauano vna grandissima fossa quadra: dipoi sparauano il corpo del Re, cauandone l'interiora, es tutto intorno intorno l'incerauano, nettandogli con ogni diligentia il ventre: il qual poi riempiuano di silere pesto, di thimiama, di semenze d'appio, & d'anisi: & poi lo cuciuano. Indi ad altre genti lo portauano sopra un carro: et) esse ricemendolo; gli troncauano umo orecchio, gli tosauano i capelli, e intorno intorno gli recideuano le braccia, ferendolo ancho nella fronte, (4) nel naso, con le frecce facttandolo da un canto all'altro nella mano sinistra. Finalmente pur sopra un carro lo conduceuano ad altre genti da lui gia signoreggiate : et) quindi lo ritornauano onde prima l'haueuan leuato, accompagnandolo tutti coloro, ch'erano a cio destinati. Come a tutte le nationi, alle quali haueua il Re in vita sua commandato;

Chaueuan fatto vedere; lo sepeliuano in vltimo presso quelle, che nelle piu estreme parti habitauano, amazzando & con esso ponendo nel suoco la piu bella delle sue concubine, il coppiere, il cuoco, l'asinaio, & un seruitore, & alcuni caualli: & oltra di cio parte che i corpi ardeuano; strangolauano intorno al rogo cinquanta de suoi



## TAVOLA PRIMA SEPOLCRALE DE GLI SCITHI. XVIII.



O. VES. Tutta cotesta cerimonia apparisce in questa tauoletta intagliata, suor che l'incendio, o l'uccision di tante persone: ma io ueggo che ne hauete vi altra fra le mani, che similmente deue esser de
gli Scithi: e però sie bene, che vi liberiate da piu ragionarne sin
tanto, che a'essi siamo in proposito. Che disegno è cotesto? Lasciatelo ueder, se u piace.

CO. CES. Questo disegno è della sepoltura, ch'era data a' Re de gli Scithi, diuersa da quella, c'hora hauete vdita.

CO.VES. O voi mi lasciate prima vedere il disegno; ouero prima recitatemi cote-Sta historia, che me n'hauete posto in desiderio d'udirla.

CO.CES. Nel dar sepoltura a'Re de gli Scithi; si teneua quest'ordine. Essi piantauano in terra alcum pali grossi, & sodi : sopra i quali ne conficcanano de gli altri in trauerso: & sopra questi mettenano vina cassa, nella quale era dentro il corpo del Re morto: ma la cassa era tanto grande, che nello spatio ch' auanzaua; vi sepeliuano dentro la concubina, il coppiere, il cuoco, et) altri ministri, come ho detto, che strangolauano, & con essi molte robe, & vasi d'oro: & di sopra la copriuano con un manto. India concorrenza vi gettauan sopra della terra. Passato l'anno; faceuano quest'altra cerimonia. Strangolauano cinquanta paggi del Re, che tutti eran nobili, & cinquanta bellissimi caualli: & a tutti cauauano l'interiora di corpo: & nettatigli ben bene; gli empieuano di paglia, &) gli ricuciuano insieme. Piantauano poi due legni in terra, che faceuano vn'arco, es poco lontan da questo vn'altro arco simile: & cosi all'intorno molti altri archi: ma che duc sempre fossero alquanto vicini l'uno all'altro. Sopra questi archi metteuano uno di quei caualli pieni di paglia in questo modo. Ficcauano un grosso legno in corpo al cauallo : & per lo lungo glie lo faceuano passar dalla coda al collo. Sopra il primo arco faceuano posare il cauallo con le spalle dinanzi: & sopra l secondo con le cosce di dierro: ma le gambe, cost dinanzi, come di die tro penzolanano a basso. Le teste de canalli erano imbrigliate, & le redinierano legate à pali. Di poi sopra ciascuno di questi caualli metteuano uno di quei cinquanta paggi Strangolati: a quali haueuan ficcato a ciascuno cun palo per le parti di

paggi strangolati: à quali haueuan ficcato a ciascuno un palo per le parti à sotto fino al capo: ma la punta di sotto del palo era ficcata sopra quel legno, che passaua per lo corpo del cauallo: es a questo modo gli lasciauano stare, facendo essi una magnifica, ma uana mostra di corteggiatori intorno al morto corpo del Re, che nella cassa era

fopra quei legni.

Hor

wedetene il difegno, che
mi domandaste.



## TAVOLA SECONDA SEPOLCRALE DE GLI SCITHI. XIX.



to fuora in quel disegno primo, per includerlo in questo: ma io compren do che voi hauete vi altra figura in mano. Sarebbe ella mai per ven tura di quelle, che pure appartengono a gli Scithi?

CO. CES. Voi l'hauete indouinata: e io per piu non hauer d'essi a ragionarui; ho proposto di spediruela hora: percioche trouo, che alcuni altri Scithi si deuorauano a pasto i corpi de lor morti. Ma quelli che ne lor paesi hanno perpetue neui; Isano d'impiccare i lor padri fra i giacci, et le neui, a tronchi de gli alberi, consiccandogli in essi: percioche reputano dishonestà, e sceleraggine sepelirgli in terra. I Tauri gente pur di Scithia, detti ancho Taurici co' Re morti sepeliscono gli amici piu cari d'essi: se se si abbatte a morir qualche amico del Re; all'hora egli per merito di lui si taglia, o tutto, o parte d'uno orecchio. I Massageti reputauano infelicissimi, e suenturatissimi coloro, che

che per infermità, o per mal nascente sossero morti nel proprio letto: Es pero el gettauano alle siere, es alle bestie, accioche sossero deuorati. Per questo risperso come alcuno de loro s'auuicinaua alla vecchiaia; gli scannauano, es tagliati in minuzzi: gli mescolauano con la carne delle pecore, o d'altri animali, es a tauola se gli mangiauano, riputando, che sosse asserbi meglio il deuorarseli essi, che lasciarli mangiar da vermi. Settimio Tertulliano attribuisce questo bestial costume alle genti del Ponto: es dice che chi non fornisce i suoi giorni a questo modo; muore maladetto. I Colchi recitano alcuni, che non sepeliuano i lor corpi, ma gl'impiccauano a gli alberi.

CO. VES. Questo si puo dir che fosse un uso di sepelire in aria: doue per mio aui-

so, non occorreua far molta spesa in fabricar sepolture.

CO. CES. I Derbici Popoli pur di Scithia, scannauano qualunque hauesse passato settanta anni; & postolo a banchetti; conuitauano gli amici, e i parenti d'esso, che ne mangiassero.

CO. VES. Faceuasi questo seruitio indifferentemente tanto a gli huomini, quante

alle donne?

CO. CES. Usauano alquanto piu di ageuolezza alle donne, che a gli huomini: percioche solamente le strangolauano, es senza mangiarle altramente: le sepeliuano.

CO.VES. Grande ageuolezza era questa certo. Ma quelli che moriuano innanzi a

settanta anni: erano similmente deuorati?

CO. CES. Erano sepolti in terra: ma sappiate che i Caspij haueuan quasi altrettanto in odio color, ch'arrivauano a'settanta anni. Percioche gli serravano in luogo siretto, e quivi gli lasciavano morir di same, osservando che nivao desse lor da mangiare. Alcuni altri dicono, che come son giunti a quell'età; lo mettono in un lettuccio in mezo a'boschi: quivilo lasciano star solo, stando solamente i suoi a osservare il sine della sua vita. Et se per ventura s'abbattesse a volargli sopra alcuno vecellaccio di rapina, che co'l becco solo conse unghie lo sbranasse; stimano che quel vecchio sbranato habbia conseguito il sommo grado della felicità. Ma se da' cani, o dalle siere fossero lacerati; gli reputano beati e felici: ma non gia al par di quelli, che da gli vecelli siano stati smembrati. Et se, ne da questi, ne da quelli; gli piangono come suenturatissimi.

CO.VES. Questa Vsanza mi par che sia fra tutte, veramente la piu horrenda, es la piu bestiale: es non so imaginarmi, onde fosse dedotto quell'argomento di feli-

cità da gli vecellacci di rapina. Ma seguitate.

CO.CES. I Battriani, (p) gl'Hircani gettauano i lor uecchi a' cani: de quali per questo effetto nodriuano del publico gran branco: & con voce lor propria eran chiaF. V. SC E R A L 1

mati Cani sepolerali. Servue San Girolamo, che Nicanore gouernator de' Battriani per Alessandro Magno; sece grando pra per leuar da loro questo horribil costume: es che quasi per cio ne perdè il regno, non uolendo estracconsentirui. Marco Tullio dice che i nobili s'alleuauano cani ancho privatamente, riputandola ottima sepoltura: ma San Girolamo dice oltra questo, che ancho mezi vivi gli gettavano a gli uccellacci: es cosi, come dice Lucretio

Vegon le uiue uiscere scepolte N el uiuo corpo.

I Tibareni ficcano in croce quei uecchi, che piu da lor sonostati amati: ilche Sesto Em
perico seriue, che fanno ancho i Persi. Gli Essedoni hanno fama di celebrar l'essequie à
lor padri morti, con canti, et con allegrezze: & poi inuitati i parenti a banchetto; co' den
ti stracciano i corpi morti, mescolatigli con carne di pecore (come dissi de' Massageti)
se gli mangiano à conuiti. Dell'osso del capo che si chiama (ranio, et) caluaria; fanno una
tazza da bere, & la forniscon intorno intorno d'oro: il qual costume uiene da altri attri
buito à Celti, noi lo leggiamo essere stato usato ancho in Italia da' Longobardi. Hero
doto nondimeno di coloro scriue altramente, dicendo. Scorticano, et) mondano ben bene
il capo del morto, es l'indorano: & questo usano per simolacro, es ogni anno gli fanno
sacrisci, es seste maggiori. Gl' Hiperborei come son uenuti uecchi, es in fastidio a ler
medesimi di piu uiuere; mangiato prima, et crapulato solennemente; da certa balza si uanno a lanciare in mare: es questa maniera di sepoltura si reputano

za si uanno a lanciare in mare : es questa maniera di sepoltura si reput,
per beatissima. N. ell'isola di soo nell' Hellesponto dicesi, che fu fat
ta questa legge, che i uecchi di sessanta anni fossero sforzati a
fornir la uita loro co'l ueleno : es questo affine che essi
poltroni non consumassero le uettouaglie de'ua
lent'huomini. Di tutti questi Scithi è
fatto un disegno in questa tauola,
come potete da essa comprendere.



### TAVOLA TERZA SEPOLCRALE

DE GLI SCITHI.

X X



O. VES. Se altri essempi hauete per mostrarmi in che modo erano i morti accompagnati; io starò ad ascoltarli: altramente, non ne hauen do io ui farò altro quesito.

CO. CES. Miresta a dire anchor de' Galati: i quali dauano compagnia d'una lettera a ciascun morto: la quale scritta, & singgellata gli metteuano al rogo, quasi egli fosse per leggerla nell'inferno.

CO. VES. Et intorno alla pompa, & all'ornamento funebre, che mi dite di piu? CO. CES. Poco veramente ho che dirui, hauendouene copiosamente ragionato. I Greci a quei Capitani generali de loro esserciti, che sossero morti in guerra; saceuano pompa solenne, & apparato reale; & dipoi gli amazzauano intorno al rogo tutti i soldati, & glialtri ch'erano stati fatti prigioni, & con essi pecore & buoi: le quali pompe surono però da Licurgo annullate. I Romani, quando era morto alcuno de

nobili; gli ornauano le porte della casa co'l cipresso, che è albero funebre: es poi gli faceuano portare innanzi tutte l'insegne de gli honori, ch'egli haueua ottenuti, come i sasci, le scuri, l'armi, i doni militari, es tutte le corone, che in vita s'haueua guadagnate: così le bandiere, i doni delle città, le spoglie de'nimici, i ritratti del suo viso satti in cera, o in altra materia; es tutti gliornamenti, es) le imagini de'loro antichi, che saceuano lunghissima pompa.

CO. VES. Chi fuil primo, che introducesse l'orationi funebri in honor de morti?

CO.CES. Presso i Greci il primo trouo, che su Cecrope Re de gli Atheniesi, che le introdusse in honor de parenti morti: ma questo costume si dilatò ancho a gli strani, et a ques che non sossero parenti: e in cio con lunghi proemi s'ostentaua gran sorza d'eloquentia, come sece Pericle in lode di quelli, che nella guerra della Morea (come vi dissi poco sa) erano morti per la patria. Soleuano essi anchora coronati d'apio cantar le nenie, e in queste recitare in versi le lodi de morti, et le cose memo rabili satte da loro.

CO. VES. In luogo di cantar que ste nenie; vsiamo hoggi noi lo scriuer versi in ogni lingua in honor de morti: ilche mi ricordo hauer veduto gia quattro anni a dietro essere stato satto da Girolamo Troiano, così in vna sua lettera, o discorso alla Signo ra Giusia Caualcanti, nel qual procura di consolarla per la morte della Signora Lucre tia sua figliuola; come nelle rime, scritte sopra il medesimo soggetto da lui, et da altri ualorosi intelletti. Così suron satte le tante compositioni in morte della Signora Irene delle Signore di Spilimbergo: le tante altre in morte della Signora Solome Duchessa di Munstembergh, e infinite altre, delle quali non tengo per hora debita memoria.

CO.CES. Ricordandomi voi la Confolatoria di Girolamo Troiano; m'hauete (come si dice) tocco la corda, che piu sauemente mi suona; si perche egli è dotto, ingegnoso; st molto vago dicitore; come perche è cortese, & d'animo veramente nobile. Con lui douerei ancho nominar Benedetto Guidi, con cui di vera amicitia è congiuntissimo, e ilquale è nelle tre lingue migliori espertissimo, & nelle scientie molto versato; maionon mi sento atto a dir di lui, quanto la sua virtu merita. Mi hapiaciuto ancho la memoria del Troiano per le altre belle & dotte compositioni, che di lui ho veduto, & ammirato: & fra l'altre forse sessanta stanze alla Vergine Madre di N. S. GIESV CHRISTO, degne per la bellezza de concetti, per la grauità del verso, & per la pietà del soggetto, d'esser lette & ammirate: nelle quali egli a similitudiue del Bembo non ha mai replicato alcuna cadentia. Ma leggete quella sua Consolatoria, & poi segnateui.

CO. VES. Et se uoi tanto lo date il Troiano per la dottrina, per la bontà, & per l'hu manità; perche non celebrate altrettanto quella Signora da lui sommamente commendata? Hauete forse temenza di non arrivar con la vostra eloquentia a' meriti di lei?

CO. CES. Due rispetti m'induceuano a tacere: il primo è di non sapere aggiugnere al la facondia del Troiano, che è dotto, e scriue con eccellente elegantia: et l'altro è, ch'io non sono atto a commendare, io non dico la corporal bellezza della Signora Giulia (aual canti, nella qual ella sarebbe stata l'essempio a Zeusi in Crotone; ma ne ancho la minima parte delle bellezze, che le adornano banimo : nelle quali ella è soggetto a tutti gli scritto ri di questi tempi: talche si come i penelli la ritraggono al naturale, a oussa di miracolosa fattura; cosi le penne la descriuono ueracemente per Idea delle uirtu: ma elle però dissicil mente arrivano all'altezza del siso valore. Et crediatemi Signor mio, ch'essendo la città di Gaeta piena di bellissime, et honestissime Donne; la Signora Giulia di tanto auanz a l'altre di beltà di corpo, & di ualor d'animo, che puo, & deue con buona gratia di ciascu na, esser tenuta una per tutte; cio è sola, in cui s'oabbia raccolto unitamente quanto è di bello, & di buon nell'altre. Tale ancho fu la Signora Lucretia sua figliuola, della quale il Troiano fa cosi illustre encomio: & se la morte non l'hauesse cost tosto rapita al mondo; di lei, & del S. Annibal Gattoli suo marito, Cauallier molto qualificato; s'haurebbon ue duto germogliar piante, c'haurebbono ornato, e illustrato questo universal giardino del mondo. Ma per cortesia non facciamo piu torto al buon Troiano; anzi a noi stessi; poi che non si puo senza nota di presuntione aspirare ad aguagliarlo.

CO. VES. Ditemi dunque, se questa maniera di consolatorie, o di nenie, come s'u

sa a tempi d'hoggi; era vsata ancho dagli antichi, in celebrar le donne.

CO. CES. Plutarco in quellibro, ch'ei fa delle uirtu delle Donne; scriue, ch'era una legge presso i Romani, la qual permetteua, che non meno sossero publicamente da paren ti con le meritate lodi celebrati i mortoriji delle Donne da bene, che de gli huomini: la qual consuetudine dice egli d'hauere imitato, sacendo vna lunga oratione in morte di Leontide eccellentissima Donna.

CO.VES. Le altre nationi, oltra i Greci, e i Romani, costumauano elle di far que

Ste orationi funebri in bonor de'morti?

CO. CES. Gli Egittij (come poco dianzi intendeste) permetteuano, auanti che il corpo de lor Re si mettesse nell'arca, che ognuno lo potesse accusare. Se era prouato ch'egli hauesse tenuto maluagia uita; i giudici sententiauano, che sosse priuo di sepoltura. Se buona; si voltauano a lodarlo': A cominciando dalla pueritia; recitauano tutte le virtu di lui. Cio fatto, inuocati gli Dei infernali; gli pregauano a riceuerlo fra l'anime pie: A queste parole, o preghiere tutta la moltitudine esclamana, celebrando le lodi del morto: ma auertite, che nel lodargli; mai non faceuano mentione di nobiltà, o di vicchezze; che non son propri beni dell'huomo, ma della sortuna: H) sopra ognialtro celebrauano la relligione, H) la giustitia, per insiammare a queste virtu tanto maggiormente i viui. I Galati nell'essequie de' grandi recitauano similmente tutti i detti, E satti di lui, E tutto il corso della vita, c'haucuan tenuto. Così si legge de'Libici

de'Libici, & de gl'Indiani: ma sopra tutto de'Romani, come hauete vdito.

CO.VES. Quali sorti di cerimonie, o d'essequie sacre, o sacrifici, che vogliate dir-

le; erano vsate, et) ossernate?

CO. CES. Diuerse, secondo la diuersità delle genti: ma non se ne legge puntal sacrificio, in modo che si possa intendere. I Greci oltra l'altre cerimonie; tagliauano al morto un dito, o altro membro, auanti, che'l corpo fosse abbruciato, ouero i capelli; & a questi, come se tutto il corpo intero stato fosse; faceuano le debite essequie, & cerimonie sacre. Gli Argini bebbero in costume, subito morto alcuno, d'andare i parenti d'esso a far sacrificio ad Apollo: & trenta giorni dopo dauano a Mercurio, & al sacerdote d'Apollo dell'orzo, et) spegneuano il fuoco, es poi lo raccendeuano. Quei di Delfo sacrificauano a morti, inuocando l'anime loro all'altar di Venere Epitimbia. Quei di Delo cosi maschi, come semine fanciulli sacrificauano alle vergini Hiperboree morte co'l tosarsi i capelli, & mettergli sopra le lor sepolture. I Plateesi faceuano caminare un trombetta innanzi: dopo'l qual seguitauano molte carrette, tuste coperte di lauro, & di mirto, & di ghirlande. Poco appresso succedeuano tazze, ch'eran portate piene di latte, & di vino: le quali fatto il sacrificio; erano spante & date à morti a bere. Gli Albani non voleuano, che si celebrasse alcuna cerimonia sacra; dicendo che i morti non ne hanno bisogno. Gli Egittij celebrate le lodi del morto; abbracciauano, & coronauano la sepoltura.

CO. VES. Non mi souiene bora piu altra cosa che domandarui: & però sia in uo-

stro arbitrio esponermi quel che piu waggrada.

CO. CES. Non voglio restare in alcun modo di dirni vi altro costume de gli Egitti; i quali, oltra tante altre cerimonie, osseruauano anchor questa. Essi, come vi ho detto, haucuano tre sorti di sepolchri, Sontuosi, mezani, es humilissimi. Nel primo spendeuano a farlo vin talento d'argento: nell'altro venti mine: es nel terzo pochissima cosa. Coloro c'haucuano cura de' funerali; inuestigauan prima da gli amici del morto, quanto volessero spender nell'essequie: es accordati; pigliauano il cadauero, es con giusta spesa lo curauano. Il primo Grammatico (cosi si chiamaua) descriucua quanto dal lato sinistro del morto s'haucsse hauuto a tagliare: dipoi quel ch'era detto Scissore con vina pietra Ethiopica; gli apriua il stanco: e incontinente a piu poter si metteua a suggire.

CO. VES. Et di che haueua egli paura, che così frettolosamente scampaua? forse che

il morto non gli corresse dietro?

CO. CES. Egli haueua paura grandissima de' viui percioche era perseguitato da circostanti, tirandogli essi delle sassate, et dicendogli villania: percioche reputauano degno c'i dio colui, che daua ferite al corpo dell'amico. Veniuan nel terzo luogo i Curatori del corpo, ch'eran detti Salitori: i quali per quel taglio cauauan fuora l'in-

teriora; eccetto che il cuore, & le reni: & le lauguano con uino di Fenicia, et con cose odorifere: & poi con preciosi vinguenti l'ungeuano per piu di trenta giorni. Come così l'haueuan curato; dauano il corpo morto a gli amici:
i quali conseruando interamente con molta diligentia tutte
le parti d'esso, sino a' peli delle ciglia, es delle
palpebre; gli teneuano in casa con
grandi spese in conserua,
es poi gli lasciauano,
accioche da' posteri sossero veduti.
Ma habbiate cura a questo disegno.



XXI.





tun Procopio, e in Agathio: il primo de gli Eruli habitatori del Danubio, e il secondo de Persi.

CO.VES. Se voi non mi faceuate questa proposta; io era sforzato a domandarui alcun particolare de Persi; gia che sin hora mai non se n'ha fatto parola.

CO.CES. Gli Eruli non reputauano esser cosa ragioneuole, che i vecchi, & i mal sani viuessero piu lungamente. Et però, come alcuno si trouaua in simil conditione; era sforzato ad andar pregando i parenti, che quanto prima lo leuassero di uita. Per la qual cosa essi faceuano vina gran pira, o catasta di legne: & in cima vi mette-

uano l'huomo destinato alla morte, & appresso vn'altro de gli Eruli, che con un pugnal l'amazzasse: ma il micidiale non era punto parente del morto, ne amico, non parendo lor lecito, che un tale facesse simile visicio. Come il micidiale era scesso al basso;
i parenti del morto metteuano d'ogn'intorno il fuoco nella pira, & l'abbruciauano.
Indi raccoglieuano le ossa, & dauano lor sepoltura in terra. Ma auertite, ch'era necessario, che la moglie del morto Erulo; la qual sino all'hora s'hauesse acquistato qualche riputation di virtu, o per l'auenir s'hauesse voluto procacciar gloria; pres-

spantisse de contes, o per e discon s' sudespe Contro procacciar gioria;

so alla sepoltura del marito da se medesima si fosse impiccata per
la gola: & colei che cio non hauesse fatto; rimaneua suer-

gognata, t) era conuitata ch'ella portasse odio a parenti del marito,

stesso. Et
di
questa cerimonia eccoui la figura.







CO. CES. Agathio Scolastico Smirneo, che scrisse dopo Procopio, recita nel secondo libro delle guerre de Gothi, & d'altre historie so-

restiere: che i Persiper legge osseruauano di lasciare i corpi de' morti nudi, & le ossa senza carne alla campagna, sparse per li campi; non essendo lecito presso loro di cacciar li ne sotto terra, ne meno in arche.

CO. VES. Almeno costor non consumauano troppi denari in cerimonie, ne in sar sontuose essequie. Ma quei corpi doueuano esser deuorati dalle bestie stando cosi insepolti.

CO.CES. Essi non gli lasciauano star sopra la nuda terra ad altro sine: percioche, si come de' Caspij hauete vdito, haueuano per huomo tristo, & di scelerati costu-

mi colui, che subito non fosse stato deuorato dagli vecelli, o da cani: & lo reputaua no degno d'esser precipitato nel baratro in poter di qualche peruerso demonio: e i parenti vsauano di far di cio gran pianto, stimandosi di non douere hauer mai buona fortuna, & dhauer perduto ogni speranza di bene.

CO. VES. Per lo contrario dunque doueuano hauer per beato, & felice colui, che

prestamente fosse stato deuorato.

CO. CES. Cost è apunto: & l'anima di lui era hauuta in molta veneratione, Et simile quasi a vno Dio, es degna d'andare a' Campi Elisi. Aggiugnesi che se alcuno di bassa conditione & vile, mentre che stauano alla guerra; si fosse ammalato, Et ridotto all'estremo; essi senza hauergli dato da mangiar quel giorno; lo portauano alla foresta, es postolo in alcun luogo, gli lascianano un pezzo di pane, dell'acqua, es un bastone a lato: accioche sin ch' ei poteua mangiare, & haueua punto di forze, con quel bastone si difendesse dalle bestie, che venissero per deuorarlo: et auueniua che molti n'e rano deuorati, non hauendo fiato da sostentarsi: Ma se alcuno di quella infermità fosse guarito, & ridottosi a casa; non altramente da gli altri era guardato, che nelle Tra gedie l'ombre, & a tutti metteuan paura; & tutti da esso scampauano incontinente, come dal maggior ribaldo di tutti gli altri, o come da spirito infernale, ne lo lasciauano tornare a' soliti consortij, & vestici, se prima i Magi non l'hauessero purgato da quella macchia, c'haueua contratta per l'aspettation della morte, & quasi no hauesse ot tenuto licentia di poter viuere. Questo costume è dall'istesso auttor confermato in quell'istesso libro, quando parla della sepoltura di Mermeroe Re de' Persi, huomo valorosissimo. Marco Tullio nondimeno scriue, ch'essi hanno ancho vsanza d'incerare i corpi morti, accioche durino lungo tempo: ilche parimente fu attribuito a gli Assiri. Strabone scriue il medesimo: ma che solo i corpi de Magieran dati a esser deuorati da gli vccelli. Ma Curtio dice, che le mogli, e i figliuoli de Persi morti; si vestiuano di bruno, & si tosauano: & Herodoto Vaggiugne, che faceuan tosare ancho le bestie: ilche vi dissi, quando vi parlai di color, che piagneuano i morti. Hor voi do uete sapere, che diuersi sono stati i popoli, che s'hanno contentato difar deuorare i corpi de lor morti: & di questi alcuni da huomini, alcuni da ogni sorte di bestie, altri da vccelli, altri da pesci, altri da cani gli hanno fatti mangiare: altri poi gli hanno raccomandati al fuoco, altri all'acqua, es altri alla terra.

CO.VES. Et di tutti questi modi, vi trouate hauere essempi da prouar quanto ha-

uete detto?

CO.CES. Come vorreste, ch'io m'acquistassi fede presso voi, se non hanessi, o gli essempi, o l'auttorità in pronto?

CO.VES. Horsu dunque cominciate a ragionarmi di coloro, che dagli huomini era-

no deuorati, lasciando però a dietro quelli, che poco fa raccontaste.

CO. CES. Gli Essedoni Popoli dell'ultima Scithia, sanno come de' Massageti ui dissi e i Derbici gente di Persia; reputano segno di gran pietà, et ussicio d'honore il mangiarsii corpi morti de'lor padri, o parenti. Così parimente saceuano gli Hiberni, conuitando tutti gli amici a mangiarne in uno splendido conuito: Es chi piu deuoraua del corpo morto; piu era lodato. Ma di quelli che dalle bestie saceuano deuorarli, non mi so-uiene altro essempio, oltra quei c'ho detto, che de' Parthi: i quali haueuan per honoratissima sepoliura il fargli publicamente deuorar da' cani, es da gli vecelli: es poi cacciar l'ossa, ch'auanzauan sotto terra. Et sappiate che non era gran satto inconueniente estremo questo atto di fargli deuorar da' cani, se vogliamo però saluar quest'uso con le ragioni, che alcuni gli saluano.

CO. VES. Molto minore inconueniente dunque era che gli huomini se gli mangiassero; poiche senza controuersia alcuna, l'huomo è il piu degno di tutti gli altri anima-

li. Ma con quali ragioni vien saluato cosi fatto loro vo??

CO. CES. Per questo i cani erano eletti in sepoltura di corpi morti, percioche in niun luogo reputauano, che piu acconciamente potesero eser sepolti i corpi de gli huomini, che ne corpi di quelli, che rappresentano la Fede, et l'Amicitia: due singolari ornamenti dell'huomo. Che il Cane sia simbolo di Fede, comprendetelo dalle parole di Platone nel Fedone: doue giura per il cane, quando reputa, che s'habbia a osseruar fede, en portare ubi dientia a coloro, che nelle città hanno il gouerno delle cose. Fede anchora stimo che significhi quella medaglia, c'ho veduto in mano del S. Caualliere Horatio Vrbani, residente in Vinetia per il Serenissimo S. Cosmo de Medici, gran Duca di Thoscana, Principe d'incomparabil prudentia, & valore, o heroe da eser paragonato a piu illustri heroi dell'età antiche, e moderne.

CO.VES. Ragioneuolmente parlando della Fede hauete introdotto il nome di cotesto illustre Caualliere: percioche si come per tutte l'altre uirtu spettanti a gentil huomo
di antica a nobilissima famiglia nell'antica et famosa città di Pisa; egli è degnamen
te ascritto nel numero, non dirò de Cauallieri della Relligion di Santo Stefano, ma in
quello de più intimi al suo Serenissimo gran Duca, così per la Fede egli è degno di risedere a nome di lui presso i supremi Potentati, come hora sa presso la Serenissima Repu

blica di Vinetia. Ma qual medaglia hauete voi veduta in mano d'esso?

CO. CES. Sappiate, Signor mio, che volentieri mi fermerei a discorrere ampiamente per le lodi di questo virtuoso, & vero Caualliere, per la sincera bontà, per l'ufficiosa cortesia, per la modestia, & per le tante altre doti, pertinenti alle scientie, & all'arti liberali, che sono in lui; se non temessi d'acquistar biasmo di troppo suo partiale, et) affettionato, come veramente mi trouo essere. Però accennando con questa piccola mention, che di lui ho fatta, il molto che dourei ragionarne; dico che la medaglia veduta in mano di esso, è di Caio Mamilio, ilquale su per alquanto tempo d'ordine

dordine del Senato Romano, Prefetto sopra il mettere i confini. In questa si vede un Cane, che fa mostra d'abbaiarli: il che uol significare (come espongono i dotti) che qualunque a simil carico è preposto, deue sopra ogni altro rispetto essere auisato d'osser-uar principalmente la fede.

CO.VES. Hauete nel Cane prouato la fede: ma hora in che modo ci prouerete l'A-

micitia? che è il secondo simbolo; che voi gli hauete attribuito.

CO. CES. Hauendo rispetto alla sede d'esso, è posto ancho le piu uolte il Cane per l'Ami citia, nella qual si ricerca principalmente la sede, come testissica Marco Tullio, es è parer di tutti i dotti; et poi l'animo prontissimo a renderne il contracambio, quando sa biso gno. Et uolendo ch'io ui reciti alcuni essempi d'amore et di sede nel Cane; ascoltate quato scriuono Eliano et Plutarco. Un certo Colosonio andaua con un suo seruo, et un cane nell'Ionia a un mercato, alla città Theone: et sermandosi il servitor, c'haueua la borsa co'sol di, per sodissare a'debiti naturali alquanto suor di strada; lasciata la borsa in terra senza piu ricordarsene; andò al suo camino. Il cane restò a guardia della borsa, et ui dimorò sin che il patrone e il servitore, senza hauer copro nulla per macamento di denari; tornarono in dietro, et lo trovarono con la borsa salva: dove perche non haueua mangiato, ne beuuto puuto; come hebbe restituito la borsa, per la debolezza venne a morte. Così scrive Eliano.

CO.VES. Questa è di quelle historie, c'hano sembiaza di fauola:ma che dice Plutarco?

CO. CES. Plutarco recita, c'hauendo Pirro trouato un cane, che tre giorni haueua custodito il cadauero del suo patrone; sece sepelire il morto, e gouernar per se con mol ta cura quell'animale. Non molto dopo auuenne, che Pirro sece la rassegna delle genti: e stando egli a questa mostra co'l cane appresso; s'abbatterono a passar coloro, c'haueuano ammazzato il patron del cane: il quale vedutigli; subito saltò suora contra loro: e in tal maniera imperuersò, che Pirro e gli altri hebbero sospetto di quel, che successo prenderli, e con alcuni leggieri indicij essaminati; consessamo, e su rono fatti morire. Vengono dopo questi recitati molti altri essempi di sede, e di ami-

citia: ma voi di questi per hora sarete contento.

C.VES. Doueuate pure ancho recitar quello del cane di Santippo nell'istesso Plutarco: ilqual Santippo padre di Pericle, haueua un cane, che non potendo sopportare il dolore, et l'affanno di ueder patire il suo patrone, ch'era montato in naue senza esso, si gettò in ma re, et nuotando raggiunse la naue, et su portato in Salamina. Ma che direte voi, che il sane da gli Egittij era posto ancho per il Vespillone, es per quel Beccamorto, c'haueua custodia de' corpi sepolti? Percioche usando essi di serrare i corpi morti de'Re in quelle forme di legno (altri scriuono di uetro) dipinte, et ornate, che poco sa ur raccontai, pre poneuano alla custodia d'esse i Beccamorti, o Libitinarij, che le conseruassero. Et questo credo io, che uoglia significar quel cane, che si uede anchor hoggi in Roma in casa de' Masser se sono me m'ha scritto il dotto, et cortese S. Basilio Parauicino, medico del S. Cardinal di Como,

di Como, con la cui prudentia hor la seconda volta si gouerna lo stato delle cose di Santa Chiesa) es è posto con bellissimo artificio in un cippo (per usar questa voce latina) a giacere: ma con la testa alta guarda un'inscrittione, disegnata in questo modo.

C. IVLIO VRBANO
ET IVLIAE OPTATAE CONTVBERNALI, ET C. IVLIO VRBANO PECVLIARI
FILIO

POST. (qui è la figura del cane) SVIS.

CO. VES. Hor tornate a dir di coloro, che faceuano deuorare i corpi de lor morti dalle bestie, se altri popoli vi ha, che cio facessero, oltra quanto diceste de Parthi.

CO.CES. I Bracmani, gl'Iberi, e i Tassilli gli esponeuano a gli Auoltoi: a'quali si-milmente eran dati i corpi de' Barchei, gente de' Colchi: ma costoro non esponeuano altri, che i corpi di quei soldati valorosi, che sossero morti in guerra. Percioche chi per malattia, o per altro accidente sosse vicito di vita; era abbruciato, come poltrone, es degenerato da gli altri.

CO. VES. Questa è la cagion dunque, che Ottauiano nel fatto d'arme ne' campi Filippici, rispose a vno, che lo supplicaua della sepoltura: Ella è homai in poter de

gli vccelli.

CO. CES. Questa è ancho la cagione, che questi Auoltoi erano da gli antichi Egit tij posti, & sigurati per il mortorio, o funeral, che vogliamo chiamarlo: ilche miricor do hauer sentito dire al Porcacchi, ch'ei sostenne un giorno trattando della natura di questo vecello, insteme co'l S. Colonnello Alessandro Spoluerini Cauallier di molto ua lore, d'alta prudentia, et) di singolar cortesia al bello, & delitioso luogo dell'Albarella, ch'esso S. Colonnello ha in Veronese: doue essendo il Porcacchi andato con M. Valeriano Cremi a visitare per cagion d'honore, quel nobile, es honorato Signore; discorrendo de gli vecelli di rapina, e in particolare della qualità de gli Sparuieri, & de gli Aftori, de' quali il S. Colonnello ha copia, per il diletto della caccia; passarono ancho a ragionar de gli Auoltoi, secondo che ageuolmente si passa d'un ragionamento in vn'aliro. Quiui hauendo egli mostrato, che l'Auoltoio denota il tempo d'un'anno, & dicento anni, &) che i dodici apparsi a Romolo, quando doueua dare il nome alla città di Roma; figurarono che l'Imperio Romano haueua a durar mille et dugento anni (& trouasi in Paolo Diacono, e in Orosio, che fino a Genserico, quando ruinò Roma, erano scorsi M CC VIII.) trattò finalmente, che l'Auoltoio figuraua il funeral de' morti : & per cio era dedicato a Marte, come quell'uccello, che abborrisca ogni commercio co'uiui; ma ponga ogni suo studio intorno alle vecisioni, es alle morti, del le quali viue, & si nodrisce: il che diede cagion (come ho detto) a diuersi popoli di ualer [i

valersi de gli Auoltoi per sepoltura de lor corpi morti, come scriue Silio Italico nel libro xiÿ. de gli Iberi.

Tellure, vt perhibent, is mos antiquus Ibera, Examina obsecenis consumit corpora Vultur.

CO. VÉS. Quali eran coloro, che per costume della patria gli dauano a mangia-

re a' pesci?

CO. CES. Erano i Lotofagi, & gl'Icthiofagi: i quali senza prendersi pensiero di sepoltura; gli gettauano in mare, dicendo che poco importaua, s'essi fossero stati sepolti interra, o in acqua, o nel suoco: e i Peoni gli precipitauano nel siume, accioche da gli acquatili sossero deuorati.

CO. VES. Quando s'abbruciauano i corpi; a che fine u'aggiugneuano color, che

prendeuan simile assunto, tanti odori, quanti vi gettauano?

CO.CES. Per vietar, che la puzza della carne ardente non offendesse i circo-stanti: Es però vi metteuano ancho molto cipresso, circondandone d'ogn'intorno la pira: il che faceuano i Greci, t) Virgilio scriue, che su fatto al corpo di Miseno. Vsa-uano essi anchora (come de Romani vi dissi) d'aprir gli occhi al morto, es co'l dito mo strargli il cielo, doue habitano banime; auanti che dessero suoco alla pira. Heraclito ordinò questo costume d'arderli, affin che l'huomo ritornasse alla sua origine, tenendo egli, che ogni cosa fosse composta di suoco. I Frigi similmente gli ardeuano, e i Cartha ginesi: ma a costoro su insegnato da Dario, perche prima gli sepeliuano. Gli Egitti nondimeno probibiron quest'uso, come quelli che tenendo, che il suoco sosse animale; pareua che a questo modo i corpi sossero esposti a esser deuorati dalle bestie: cosa che abhorriuano affatto: es però il corpo di Amasi su per dispregio satto abbruciar da Cambise. Ma notate questa bella historia di Periandro Corinthio, descritta da Herodoto in questo proposito d'ardere i corpi, se però ella non è piu tosto nouella, che historia.

CO. VES. Intendete voi per ventura di quel Periandro, c'hebbe da Trasibolo Milesio quel bel consiglio secreto di far troncar la testa a cittadini principali, secondo ch'egli troncaua le spighe piu alte in un campo di grano? ilquale essempio su imitato

poi da Tarquin Superbo nelle teste de papaueri.

CO. CES. Di cotesto a punto intendo io, che da Dionigi Alicarnaseo è posto in paragone di quel che dite di Tarquin Superbo: alqual essempio è ancho simile quel dellabbate di San Pontio a Don Ramiro d'Aragona. Questo Periandro fu sigliuolo di Cipselo: & essendo tiranno; mandò a' Thesproti, che sono presso al siume Acheronte, a domandar da' morti vn'oracolo sopra l'deposito d'un forestiero. All'hora apparue Melissa moglie di Periandro, gia morta; & disse che non gli voleua riuelar cosa alcuna, cioè in che luogo quel deposito sosse questo perche ella, essendo nuda; si moriua di freddo.

de freddo. Percioche non le giouauan punto le vesti, con le quali era stata sepolta, come quelle che non erano abbruciate. Et accioche egli di cio le hauesse a prestar fede; tessimonio sarebbe stato questo, che Periandro haueua infornato il pane in un forno freddo. Questa cosa renunciata a Periandro; per questo su creduta; percioche egli haueua hauuto che sar con Melissa, quando ella era morta: ilche colei haueua voluto inferire in quel suo orneolo, quando sotto velame del sorno freddo haueua espresso quel satto oscerio. Onde Periandro per il trombetta sece sar subito un bando, che tutte le donne di Corintho s'adunassero nel tempio di Giunone: doue elle andarono benissimo in ordine, come a una sesta. Ma egli fattoui entrar dentro i suoi se sherri; tutte senza alcun risquardo le sece spogliare, così le nobili, come le serue: Es sece portar quelle uesti alla sossa di Melissa; qui con molte preci abbruciare il corpo di lei. Cio satto; mandò i medessimi suoi messi a quell'istesso luogo: Er ali hora l'idolo di Melissa gli riuelò in che luogo il deposito del forestiero sosse sono le stato posto.

CO. VES. A punto ella mi pare una di quelle historie, c'hanno forma di menzogna: ma douendo voi dir delle sepolture in acqua; credo che bastino gli essempi di color, che

dauano i morti a mangiare a' pesci.

CO. CES. Aggiugnerete ancho a questi quella gente di Scithia, che gli sepeliua ne giacci, & nelle neui: ma Thalete hauendo opinion; ch'ogni cosa fosse composta d'acqua; volle che i corpi sosse posti sotto terra, accioche in acqua si risoluessero: a questa opinione su rinouata da gli Antonini Imperatori: i quali annullata l'usanza d'abbruciare i corpi; tornaron di nuouo a fargli sepelire interra. Cosi Ciro presso Xenosonte, non in oro, ne in argento; ma in terra volle esser riposto. Magli Arabi, e i Sabei nascondeuano in terra fra lo sterco e'l letame i corpi de Re, & de' (apitani: e i Panebij tagliauano la testa al Re morto, e indorandola bene; le consacrauano vin tempio: e il corpo cacciauan sotto terra.

CO. VES. Hauete voi osseruato il costume de Germani intorno al sepelire, &

de popoli della Gallia?

CO.CES. De' Germani o Tedeschi scrius Cornelio Tacito, ch'essi nel sepelir non ha ueuano alcun'ambitione: & che solo osseruauano d'abbruciare i corpi de gli huomini illustri con alcune sorti di legne elettissime, & appartate dall'altre: manel resto non manteneuano odori, ne vesti sopra la pira, o cosa alcuna altra, suor che l'armi, e'l cauallo. La sepoltura era fatta con un cespuglio di terra, hauendo eglino in dispregio le tarte spese, che si faceuano con vanità nell'essequie, t) ne' sepoltri. Costumauano di lan entarsi es di piagner poco: ma ben conseruauano il dolore, e'l corrotto lungamente. Alle donne però era lecito piagnere. I Galli, o Francesi scriue Cesare nel sesto de suoi s'ommentari, che faceuano i lor sunerali al contrario de' Germani, cioè magnisici, co sontuosi: es viauano di gettar nel suoco, done s'abbruciaua il morto, tutte quelle

quelle cose, che in vita stimauano, che sopra l'altre gli sossero piaciute, sino a gli animali, poco auanti al tempo di Cesare; vi faceuano entrare ancho i serui, ei cagnetti, che si sapeua esser da lui stati amati: i quali hauute prima le debite essequie; abbruciauano con lui. Ma è degno di marauiglia quel, che di loro scriue Pomponio Mela nel
terzo libro. Dice egli parlando de' Druidi, sacerdoti di Francia, ch'essi tengono, che
l'anime siano immortali, es che nell'altro mondo ci è serbata vin'altra vita. Però
quando sotterrano, es ardono i corpi; tengono che quel medesimo modo di negociare,
es di riscoter credici, che s'usa fra i viui di qua; si osserui ancho di la: es) si trouauano alcuni, che per viuere nell'inferno in compagnia de'loro; volentieri si metteuano
nel suoco con essi, es si lasciauano ardere.

CO. VES. Homai non credo piu gran fatto, che vi resti altro popolo da nominare, per recitar nuoui modi di seș elire. Tuttauia se alcun de Barbari, et antichi ui ricordate; ui prego a spediruene: perciocl e desidero intenderne poi alcuni altri, che vi domanderò.

CO. CEs. Secondo che mi torneranno in mente; io cost ve gli racconterò. Nell'isole Balearici, che sono Maiorica, & Minorica, come vno haueua pagato i suoi debiti alla natura; con alcuni legni gli tagliauano il corpo in pezzetti minuti: & postolo in un vaso; lo copriuano sotto un gran mucchio di sassi. I Traci, de quali non vi dissi tutto, & massimamente fra loro quei popoli, che si chiamano Crestoni, sepeliscono co'l marito quella moglie, ch' ei piu amaua, ammazzandola. Mai piu nobili scri ue Herodoto, che come eran morti; metteuan fuora per tre giorni il cadauero, & amaz zando ogni di animali per sacrificio; faceuano conuiti: poi attendeuano a fare il pianto: e in vitimo abbruciato il corpo; lo cacciauano sotto terra, facendogli sopra un poggetto rileuato: & sopra esso proponeuano duelli di combattenti. Solino a capitoli xiiij. racconta de' Traci altre cose, & Pomponio Mela molte piu nel libro secondo al secondo capitolo del sito del Mondo. I Giudei, secondo Cornelio Tacito, hanno in uso di sepelire, & non d'abbruciare i corpi morti, a usanza dell'Egitto: ilche è manifesto ancho per li libri sacri: & questo medesimo costume uediamo hoggi esser da loro parimente osseruato, tutto che siano dispersi, & senza habitation ferma. Si sa nondimeno, & l'Euangelio santissimo ce l'insegna, che gli profumano con drogherie, es gli ungono con diuersi unquenti, & gl'inuolgono in candidi lenzuoli. Scriue Giuseppe, ch'essi alcune uolte usauano di far grandi spese nel sepelire i loro morti: & dico tante, che i piu c'impoueriuano. San Girolamo ci aggiugne questo, ch'essi piangono il morto, scalzi si voltolano per la cenere, uestiti di sacco, & che secondo la superstition de' Farisei mangiano prima un cibo di lenti, & nel pianto si tagliano le braccia, & si fanno calui: il che dal terzo capitolo di Gieremia ancho si comprende. Si sepeliuano ne campi, & serrauano con una pietra la bocca della sepoltura. Hora nondimeno uediamo, che posti setto terra; si contentano solo d'un pilastro, o d'altra minor

cosa, che vi sia posta sopra: et) tal'uno vhapiu atto, che si fa far qualche arca di marmo. Ma questo fra tutti gli altri osseruarono i Giudei, che non lasciaron mai alcun cadauero, ne ancho di nimici, o di morti per giustitia, alquale non dessero sepoltura. Restami, poiche siamo tanto innanzi, da ragionar del modo tenuto da' Turchi.

CO. VES. Voi me l'hauete tolta del tratto, quando a punto m'era venuta la paro-

la nella sommità delle labra per richiederuene.

CO. CES. Sogliono i principali de Turchi fabricarsi le lor sepolture in luoghi doue non sia stata mai verdura, in grotte, e in luoghi tali. Bene è vero, che il volgo ha ancho i cimiteri, oue si sottera, & ficcano in terra due pilastri, uno alla testa, & uno a' piedi del morto. Ma i grandi, quando vanno a sepoltura, sono, secondo il grado loro accompagnati da lor sacerdoti, che cantano queste parole: DIO è Dio, & vero Dio, & Magman nuncio di Dio. Portano il morto co l capo innanzi, come ancho i Giudei, & non co' piedi, come noi. Dietro gli vanno i parenti, & gliamici, & dopo questi caualli che ringhiano, con alcuni hami al naso: & con questi sono strascinate per terra insegne, et bandiere, con lance rotte, & cose tali: & tal volta caualli con le selle al contrario. Ma i Re Turcheschi si fabricano tempij, e spedali, a quali lasciano grosse entrate per sostegno de poueri. Sogliono ancho per lo piu fare, che intorno alle lor sepolture siano piantati platani, & altri alberi verdeggianti, viole, &) ogni sorte d'herbe odorifere, & di fiori. Vi mettono ancho i loro epitaffi intagliati in marmo. Alcune delle lor sepolture son al coperto, & alcune al discoperto. Quelle de prin cipali, quasi ogni di son ricoperte con nuoui palij : & vaggiungono ancho di quei loro Turbanti, pieni di vari fiori. Forniscono i Turchi intre giorni per lo piu il lor pian to: & alcuni in otto, chiamando a pasto con loro i parenti &) gli amici: doue si ragiona di cose conuenienti al luogo, & al tempo: ma le Donne, cio è le madri, le mogli, Of le sorelle, & altre tali non cessano cost tosto dal piagnere: ma spesso vanno alla sepoltura, a fare il corrotto, e'l piagnistero.

co.ves. Poi che di tante altre nationi haueteragionato; mi parrebe, che facessimo torto a noi medesimi, se anchora delle cerimonie Christiane non dicessimo alcuna

cosa. Però in tante altre satiche; non vi sia graue anchor questa.

CO. CES. Anzi volendo io seguitar l'ordine, non pur non deuo aggrauarmi di questa fatica; ma son necessitato a parlaruene, accioche hauendo di tanti altri popoli ragionato; non paia che i Christiani soli siano stati anticamente priui di questa solenne cerimonia, o che ne siano priui al presente: tanto piu essendoci questo intaglio che vedete.

## TAVOLA SEPOLCRALE

DE' CHRISTIANI

XXIII.



O. VES. Costumauasi nella primitiua Chiesa di sepelir nel modo, che si costuma hoggi viniuersalmente da' fedeli Catholici?

CO. CES. Del costume della Chiesa primitiua son io per ragionarui, gia che il modo tenuto hoggi in vuiuersale, è noto: benche questo è de-

dotto da quello. Ma qui vi potrei recitare in simil proposito un pieno, & lungo discorso intorno a cio fatto in Vinetia, non sono anchor quattro mesi, dietro la Chiesa di San Vitale in casa del S. Leone Gidella Fenaruolo gentil'huomo di Brescia: ma con effetto gentil'huomo di sangue, d'animo, & di dottrina: doue lungamente ne su ragionato.

CO.VES. Se mal non mi ricordo, cotesto gentil huomo esercita in Vinetia la profession della medicina: & per trouarsi anchor di fresca età, & giouane; s'ha tanto di riputatione auanzato con la sua scientia, & con le singolari esperientie, quanto se fosse di lunga età, 👉 consumatissimo intorno a quell'arte.

CO CES. Dicane il Porcacchi, in se stesso l'anno MDLXXI. tal proua ne uide, che confessa dalla miscricordiosa mano di Dio, mediante la uirtu & l'opera di questo Eccellente gentil huomo essere stato preservato in uita miracolosimente. Hor appunto incasa di lui si trouò il Signor Andrea Menichini da Castelfranco, Dottor Legista di consumata uirtu, o historico a' tempi nostri di buon nome; a ragionar del la cerimonia usitata fra noi Christiani nel sepelire i morti: doue con la forza della sua memoria sece un lungo discorso: dal quale non vi sarò recapitolatione, perche ce n'an dremmo a sera auanti ch'io hauessi fornito, vedendo massimamente, che il Sole ha cominciat i a declinar verso il Ponente: o questo egli lo recutò poi a me, che molto ben lo tengo in mente.

CO.VES. Voi potrete dunque dirlo in sustantia, & per via di sommario: e in questo modo farete proua anchor voi della uostra buona memoria, & del vostro alto in-

telletto; e in dictro non lascerete cosa, che sia del presente soggetto.

CO. CEs. Trattò primieramente di quel che si costumaua di fare al Christiano ammalato fino a' tempi de gli Apostoli: & era che i Preti l'andauano a visitare, a confessarlo, assotuerlo, communicarlo con porgergli la Santissima Eucaristia, dargli il Sacramento dell'estrema untione, et) fare oration per lui: Ocio con l'auttorità di San Iacopo Apostolo al quinto capitolo della sua Canonica: de gli Atti de gli Apostoli a cap. xix. de' Santi padri Cipriano, Ambruogio, Agostino, Gregorio, Sozomeno, & d'altri assai : & con l'essempio di Serapione nell'historia Ecclesiastica d'Eusebio nel lib. V. a cap. xiiij. Et dipoi in questo si diffusero lungamente con gli essempi tolti da altri Santi Padri, et) da molti historici: percioche citarono quel che fecero Carlo Magno, & Lodouico Pio Imperatore, come scriue Annonio da Ademaro nel lib. V. a cap. xix. dell'imprese de' Re di Francia: & quanto è scritto da Innocentio Papa intorno alle regole dell'estrema untione nell'epistola prima a Decentio vescouo d'Agubbio, a cap. viij. (1) Gregorio Vescouo Turonese nel lib. VI. delle sue historie, a cap. vij. et) altri assai auttori, che non occorre moltiplicare in infinito. Subito poi che l'huomo era morto; gli serrauano gliocchi, & lo lauauano, come si legge ne Fatti de gli Apo stoli di Tabita Dorcade, & come scriue Dionigi Vescouo a Hierace nell'historia della pestilentia Alessandrina, & Eusebio & altri: & cosi lauato, & mondo lo poneuano ne Cenacoli, o in altra publica parte della casa: e intorno vi stauano a piagnerlo, es a fargli i lamenti sopra. Però ne gli Atti a V. cap. si legge, che gli huomini timorati gouernarono Stefano, & sopresso fecero gran pianto. Cost il beato Paolo Apostolo nella 1. a' Thessalon. at cap. iiij consola coloro che piagneuano sopra i morti. Et Origene nel lib. iij. de Commentari sopra Iob dice, che il pianto duraua sette giorni, 🖘 sette notti: anzi per quel che riprende San Giouanni Chrisostomo nell'Homelia lai. Coprat.

sopra'l cap. xi. di San Giouanni, si vede, che nel piagnere alcuni alzauano le braccia in alto, si stracciauano i capelli, & le guance, si denudauano i bracci, & si vestiua no di bruno. Indi con la lettica, o cataletto lo portauano suor di casa: il che su institui to da Giorgio Vescouo d'Alessandria, come recita Episanio nel lib.iij. Tomo. 1. Heresi. lxxi. & haueuano lumi, & ceri accesi, & cantauano Salmi di Dauid con voci meste, & mescolate col pianto: & così baccompagnauano alla Chiesa: doue, secondo Eusebio, Nazianzeno, & Socrate; è chiaro, che innanzi che sepelissero i corpi; saccuano Orationi funebri in lode d'essi: & poi ne' cimiteri gli sepeliuano: & appresso distribuiuano limosine, saccuano orationi, preci, offerte, sacrifici, & annuali per l'anime de' morti: il che s'osserua ancbor hoggi, & siamo tenuti a osseruare, essendo ufficio pio, & deuoto.

HAVEVA così detto il Conte Cesare, & voleua il (onte Vespasiano domandargli d'alcune particolari pompe e essequie, fatte a' tempi nostri in honor d'alcuni Principi, & del modo del vestir da corrotto, del far le sepolture, di sospender l'insegne, & d'altri si fatti particolari; quando la gratiosissima Signora Lauinia, marauigliata, che per tanto tempo il Padre, e'l marito sosseno stati in secreti, ma lunghissimi ragionamenti, entrò cortesemente a loro, con illustre creanza gli auisò esser da Soncino quiui arriuati alcuni gentil huomini per salutare i Signori Conti: onde leuati in piede; andarono loro incontro a far le debite accoglien-

IL FINE DE FVN ERALI ANTICHI Descritti da Thomaso Porcacchi da Castiglione Arretino.

Ze .



## KANKADEDEDKALAEDEDKALAA Registrum.

a ABCDEFGHIKLMXO.

Tutti sono Duerni.



IN VENETIA

APPRESSO SIMON GALIGNANI

DE KARERA, M D LXXIIII.





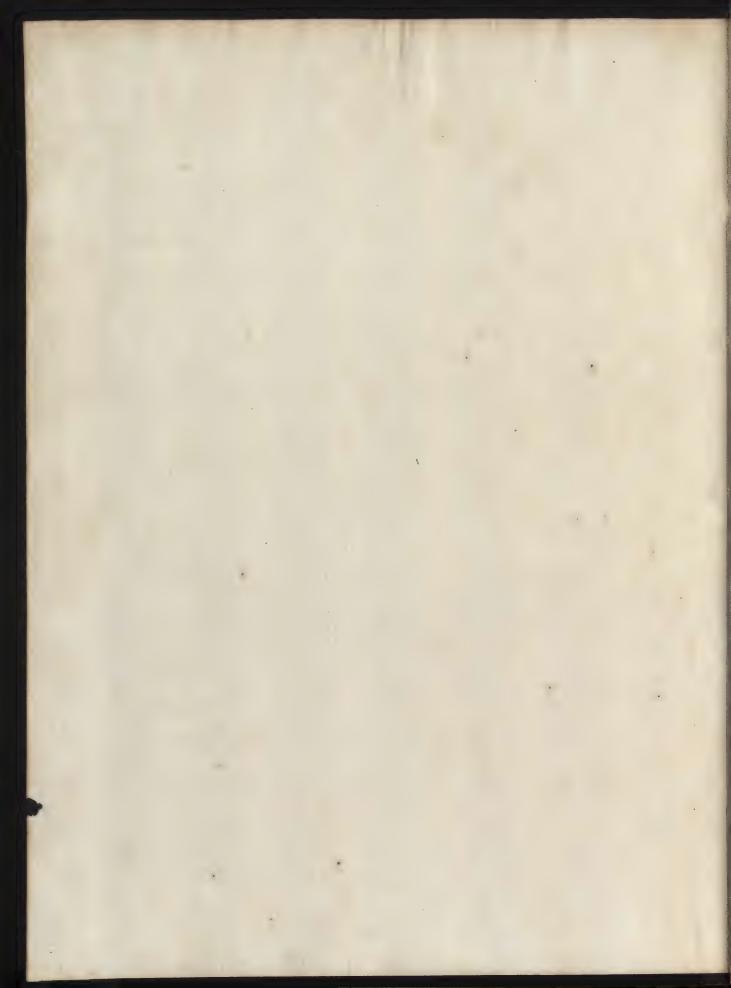

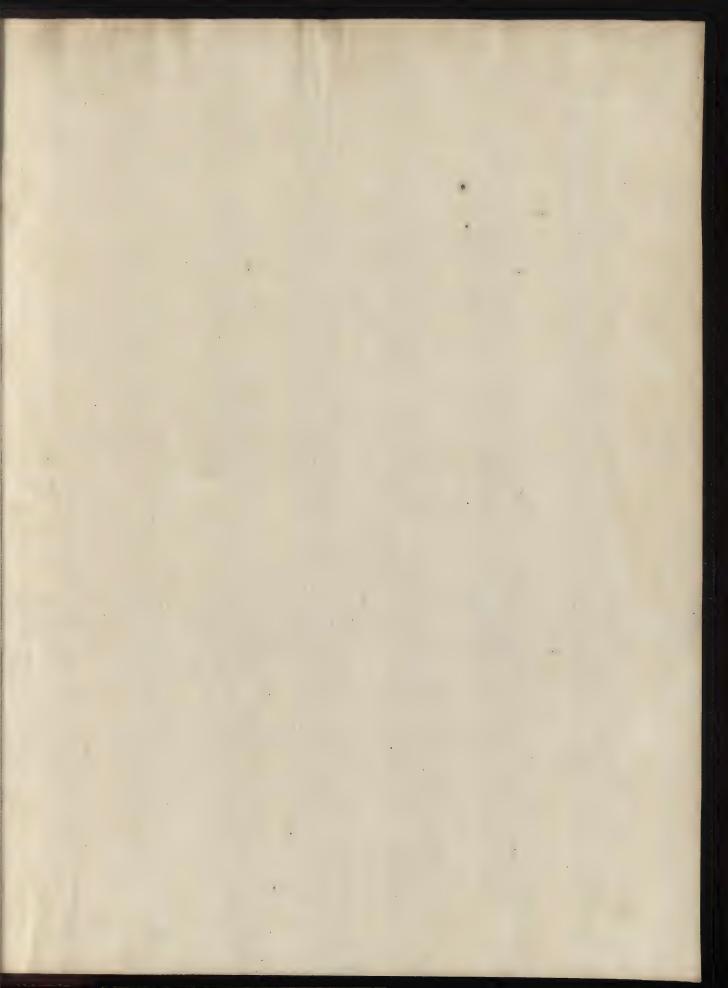



.0

(8) 105 (3)66





